

Emoción

Demichelis ganó su
último partido en River.
Y descomprimió la
situación con los
hinchas. **DEPORTIVO** 

Cerúndolo gritó en París En dos días logró su tercer torneo de ATP y debutó ganando en los Juegos. DEP.

S u

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.256, PRECIO: \$ 2.000,00 EN C.A.B.A. Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

Lunes 29 de julio de 2024

# El chavismo se proclama ganador en una elección con mucho ruido a fraude

La reelección del dictador Maduro fue informada más de 6 horas después de finalizado el comicio. La oposición afirmó que "ganamos y todo el mundo lo sabe", y denunció un enorme fraude.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, responsable de 15 inhabilitaciones políticas entre ellas la de María Corina Machado, fue quien informó esta madrugada el resultado "irreversible" a favor del chavismo. "Es el triunfo de la independencia nacional", dijo Maduro. La fuerza política del opositor Edmundo González Urrutia daba por descontado un triunfo por más de 30 puntos pero terminada la votación denunció aprietes. Grupos chavistas en moto y armados amedrentaron a los votantes. Con más de 7 millones de venezolanos exiliados, sólo se les permitió votar a 69 mil. Estados Unidos reclamó transparencia al igual que Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. P.3

### Milei: "Dictador Maduro, afuera!"

El Presidente dijo que los datos indicaban una victoria "aplastante" de la oposición sobre el chavismo. **P.8** 

RESULTADOS

Nicolás Maduro Socialismo Unido de Venezuela

51,2%

Edmundo González Urrutia

Mesa de Unidad Democrática







### Aplaudido en la Rural, Milei pidió tiempo para sacar el cepo

El Presidente lo supeditó a que la inflación se estabilice en el 0%. Dijo que no falta mucho y anticipó también que las retenciones "dependen del Ejecutivo y van a ser eliminadas. Ese es mi compromiso". Milei asistió a la exposición acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y por todo su Gabinete. Anunció que bajará un 25% las retenciones a la exportación de carnes y que mantendrá la eli-

minación en el caso de la leche. En el agro se esperaba más, pero hubo comprensión. El presidente de la Sociedad Rural señaló que "el campo es paciente". Al finalizar su discurso, Milei añadió "¡Viva el campo, carajo!" al grito de "¡Viva la libertad, carajo!". Se retiró aplaudido y saludando a las tribunas. Lo mismo ocurrió con el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue aplaudido por el público. P.14



Milei. Bien recibido por el campo.

### Giro desesperado de Kicillof para salvar una inversión millonaria

Es la instalación de una mega planta de gas licuado que se disputan Bahía Blanca y Río Negro. Kicillof no quiso adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Javier Milei. Pero ahora, ante el riesgo de perder la llegada de al menos 30 mil millones de dólares, interpreta que eso no es necesario. P.18











congreso.aapresid.org.ar

TODO ESTÁ CONECTADO

7, 8 y 9 de agosto de 2024

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires



PATROCINIOS

**PATROCINIOS B** 



ANFITRION













































































































**SURCOS** 



L) Timac AGRO





**VALLEY** 















AGENCIA DE PRENSA



PUKEN















■nera



PATROCINIOS C















**MITRE** 



LaVoz12



CAMPO



AGRO





**Sagrositio** 







AgroLink









El País CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### La marcha de los precios

# El Gobierno estudia postergar ajustes para que la inflación siga bajando

Caputo definiría esta semana si el congelamiento se mantiene. Recomponer los atrasos en las tarifas complicarían la meta de llegar a una inflación más baja.

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Gobierno analiza mantener el congelamiento de tarifas de la energía (luz y gas) en agosto, así como postergar aumentos en el transporte público (colectivos) y en los impuestos a los combustibles, que impactan sobre la nafta y el gasoil.

La decisión la deberá tomar el ministro de Economía, Luis Caputo, antes del jueves 1 de agosto, cuando deberían empezar a regir las subas. Pero la prioridad número uno del Gobierno es que continúe el sendero a la baja de la inflación mensual para sostener el apoyo político y social al presidente Javier Milei.

De hecho, el ministro pronosti-

### Lasúltimas actualizaciones de la luz y el gas fueron en junio

có frente a los dirigentes agropecuarios de la Mesa de Enlace y ante los representantes de los supermercados que antes de fin de año se alcanzará la inflación al 0% mensual o incluso deflación (baja general de los precios), debido a la nueva regla monetaria -el fin de la emisión, ni siquiera para comprar dólares y acumular reservas-.

Tarifas, subsidios e inflación, el trilema

Por su bajo impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno sí autorizó un alza del 5,16% en las tarifas de agua potable y cloacas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), servicio que presta Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).

La empresa pública, además, con cada aumento de tarifas va redu- proceso de Revisión Quinquenal la inflación. ■

ciendo su déficit. Al tener más ingresos operativos y una drástica reducción de gastos -ajuste de personal y paralización de las obras-, desde mayo Aysa ya no le pide más dinero a su accionista principal, el Estado nacional.

"Nada aún", contestaron fuentes del Palacio de Hacienda cuando preguntó sobre los incrementos previstos.

Las últimas actualizaciones de la luz y el gas fueron en junio, exclusivamente para bajar el gasto público en subsidios.

Las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural por redes, en tanto, vieron los últimos aumentos en febrero y abril, respectivamente.

### ¿Hay atraso en las tarifas?

Desde entonces y contando este mes, se habrá acumulado una inflación de 54% (febrero en adelante) y 22% (a partir de abril), aproximadamente.

Y aunque los entes reguladores habían aprobado una cláusula de indexación mensual a partir de mayo en función de la evolución pasada de la inflación, los salarios y el costo de la construcción, esa revisión nunca ocurrió.

Es que mientras el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, se preocupó por mantener constantes los ingresos de las compañías como Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGNyTGS-entre otras-, Caputo registró que esa intención iba en contra del objetivo de anclar los precios de la economía.

Así, Caputo estableció otra fórmula para julio, que tampoco cumplió: pautar incrementos en base a la inflación futura esperada.

Mientras tanto, en el sector privado predomina el escepticismo. Las empresas creen que el congelamiento se extenderá hasta fin de año, cuando deberá terminar el

### Tarifaria (RQT).

tación.

O, en todo caso, que entre octubre y noviembre habría una ventana para recuperar ingresos, ya que estacionalmente bajarán los precios del gas y de la electricidad, respectivamente, por menores costos de abastecimiento en el verano.

Impuestos a los combustibles Por otro lado, los precios de la nafta y el gasoil volverán trepar cerca de un 3% en agosto, producto del traslado de la devaluación del peso frente al dólar oficial -2% mensual- y la intención de las petroleras de cerrar la brecha del merca-

Según comentan en reserva tres ejecutivos del sector, las refinadoras pagaron este mes a las productoras de petróleo crudo unos 68 dólares por barril, aproximadamen-

### En agosto se dilataría la actualización plena del impuesto a los combustibles

te 12% menos que el precio internacional neto de retenciones y descuentos.

Además, restan subas de hasta \$ 135 por litro de nafta y de \$ 87 por litro de gasoil por los impuestos a los combustibles que fue postergando el Gobierno, que este mes resignó recaudación tributaria por el equivalente a más de 200 millones de dólares por ese concepto. En agosto seguiría dilatándose la actualización plena del impuesto.

Por último, Economía y la Secretaría de Transporte siguen revisando periódicamente los costos del sistema de colectivos, que mantiene sus tarifas congeladas en \$ 270 (mínimo) para el AMBA desde febrero.

Según la normativa vigente, podrían haber incrementos de hasta 79,8% pero con un gran impacto en



Aumentos. En luz las correcciones se vienen demorando otra vez.



Gas. En las últimas semanas llegaron subas de hasta 800%



Aumentos. La suba del precio de la nafta llegaría a 3% en agosto.

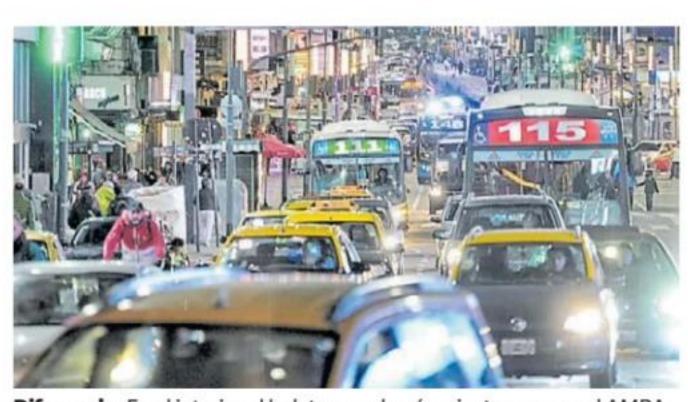

Diferencia. En el interior el boleto se volverá a ajustar y no en el AMBA.



Postergación. El subte en la Ciudad de Buenos Aires no subirá.

El País 23

### La marcha de los precios

# Uno por uno los aumentos que estaban previstos para agosto

Naftas, prepagas, alquileres, peajes, telefonía, internet y servicios, los rubros que traerían subas más allá de que el Gobierno postergue alguna de ellas.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Agosto no será un mes tranquilo para los precios. Ya hay en carpeta por lo menos seis ajustes.

Una buena, es que el gobierno porteño decidió suspender el aumento previsto para el boleto del subte. De esta manera, no aumentará el próximo jueves 1° de agosto tal como estaba previsto (ver más aparte). Uno por uno, qué rubros son los que estaban estipulados que aumenten en agosto y que quizá finalmente no lo hagan.

Naftas: el subte no sube, pero no quiere decir el transporte no termine incrementando su valor gracias al alza prevista de entre 2 y 3% de los combustibles (ver más aparte). Y a esto se suma también en nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de estaciones de servicio. La suba de los precios debería ser mayor si el Gobierno aplicara la actualización de los impuestos que viene postergando. El ajuste llevará al litro de súper en YPF por encima de los \$1.000.

Prepagas: Varias empresas de medicina prepaga, como es el caso de OSDE, ya le fueron comunicando a sus clientes que aplicarán un nuevo incremento a partir de agosto. Esa suba en este caso será del 4% para los planes de salud con copagos y 5% los planes integrales. Medifé también dio aviso a sus afiliados que a partir del octavo mes del año subirán todos sus planes. Los aumentos irán del 4,3% al 5,5%, según el plan que tenga el socio.

Swiss Medical también dio aviso de un ajuste de alrededor del 5%; Omint del 7% y Galeno del 7,8%.

Alquileres: las personas que todavía alquilan bajo la vieja ley tendrán que enfrentar otra vez un fuerte ajuste en agosto. Según la evolución del Índice de Contratos

### Agosto no será un mes tranquilo para el ritmo de los precios

de Locación (ICL), quienes enfrentan una actualización del canon anual tendrán que pagar, a partir del mes que viene, **un 247% más.** Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023. Es decir, aquella persona que deba hacer una renovación bajo esta norma, **por un alquiler de** \$200.000 pasará a pagar casi \$ 500.000.

Peajes bonaerenses: los peajes de las autopistas bonaerenses y las autovías hacia la Costa Atlántica aumentan en agosto 157% y 137%, respectivamente. El nuevo cuadro tarifario supera los \$3000 para los vehículos particulares en hora pico sentido a CABA. El aumento convalidado por el gobierno de Axel Kicillof implica, desde el comienzo de año, un tarifazo del 450% en promedio.

Telefonía móvil e internet: tras la desregulación de las tarifas de comunicaciones plasmada en el Decreto 302/2024, varias compañías de telefonía a internet anunciaron aumentos a partir del mes de agosto. Movistar y Personal, por ejemplo, ya dieron aviso a sus clientes de alzas de **entre 5% y 6%.** 

Tarifas del agua: continúan los aumentos en los servicios públicos. La empresa estatal Aysa, proveedora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, anunció un aumento del 5,16% para agosto. En lo que va del año ya aumentaron 255%. De esta forma, la factura promedio sin impuestos pasará de \$17.858 a \$18.799. Un dato a tener en cuenta es que las tarifas varían según la segmentación de los usuarios.

Los rubros que más pesarán sobre la inflación de julio son: prepagas, naftas y vacaciones de invierno. Otro de los impactos fuertes en el presupuesto proviene de los ajustes en el rubro Transporte. Según las previsiones de la consultora Eco Go, que estimó una suba del 4,2% en el IPC de este mes, el alza en Transporte y Comunicaciones promediará el 6,5%, de acuerdo al monitoreo de las tres primeras semanas. Así como el rubro Esparcimiento, impactado por las vacaciones de invierno aparece esta vez con un aumento del 4,8% en el indicador de la consultora. Las consultoras esperan que el IPC de julio ronde el 4%. ■



### El Mundo

### Elecciones presidenciales en Venezuela



Reclamo. Una marcha opositora en Caracas con carteles en demanda de cambio, una palabra insistente en el presente de Venezuela debido a la crisis social que sufre el país. BLOOMBERG

# Expectativa mundial frente a una elección que puede acabar con un cuarto de siglo de dictadura chavista

En un país con índices extraordinarios de pobreza, el postulante opositor, Edmundo González, marcha favorito. Maduro busca la reelección y multiplica las amenazas. La historia del chavismo

CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

### Pedro Gianello

### "Es nuestra última oportunidad".

La frase de hastío se repite en Caracas, la capital de Venezuela que hoy elige presidente en una oferta electoral que se polarizó entre el mandatario Nicolás Maduro (61), que busca su tercer mandato consecutivo, y el ex diplomático Edmundo González Urrutia (74). El candidato opositor es impulsado por la líder antichavista María Corina Machado (56), inhabilitada por el régimen después de que logró más de 90% de apoyos de todo el arco opositor.

La oposición lleva una amplia ventaja en las encuestas, lo que convierte a esta elección en la pri- 43 muertos. Pero el derrotero de un

mera amenaza real para la autocracia de perder el poder tras 25 años de control autoritario del país.

Desde las 8 de la mañana, la elección más importante en Venezuela tiene uno de los contextos socioeconómicos más duros de la historia del país. La pobreza supera e 82% de la población, los precios están dolarizados, los sueldos son paupérrimos y más de 7 millones de venezolanos se fueron del país escapando de esta pesadilla.

Arrinconado por las encuestas, Maduro apunta como fuente de todos los pesares económicos de Venezuela a las sanciones económicas impuestas por EE.UU. a partir de 2014, con las primeras protestas que tras una brutal represión dejó

chavismo que devino de un gobierno popular a un régimen autoritario comenzó mucho antes.

El carismático Hugo Chávez Frías, que llegó al poder en febrero de 1999, reformó la Constitución, lanzó reformas sociales, puso a los pobres sobre la mesa y le dio épica a su "Reforma Bolivariana". Apalancado en el poder que le brindó el aumento del precios del petróleo, el principal producto de exportación del país logró en 2006 la reelección con más de 60% de los votos, Chávez avanzó hacia lo que denominó el "Socialismo del Siglo XXI" y se impuso como líder en la región y cabeza del petrocaribe, que compraba voluntades a cambio de entregas de crudo o dinero directo..

copó centenares de empresas que iban desde las petroleras de la cuenca del Orinoco, hasta el acero, telecomunicaciones, eléctricas, las más importantes cementeras y las tierras productivas. También la minería, en especial el oro, que quedó en manos de militares amigos.

Las aventuras de administración chavista terminaron mal debido a la ineficiente gestión de esas firmas estatizadas. Un caso que tocó a la Argentina fue la nacionalización de Sidor, de Techint. La acería más importante de América Latina generaba 4,3 millones de toneladas por año y en 2019 la producción era cero. Situaciones parecidas se dieron con el cemento que mientras estuvo en manos de la mexicana

año, pero acabó con 80% de las plantas paralizadas.

Una muestra del descalabro fiscal quedó en los libros contables del lapso 2007 a 2009. El chavismo debió destinar más fondos para pagar expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la petrolera PDVSA, US\$ 23.377 millones contra 21,931 millones.

Ya en el poder, muerto Chávez, Maduro concentró más fuerza que su mentor, pero no el carisma. Y los números de la economía siguieron sin acompañar. Para 2014, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), en 2014 la pobreza era de 48,4% y el año pasado llegó al 82,8%. "La desigualdad en Venezuela siempre ha existido, pero con Al grito de "Exprópiese", Chávez Cemex producía 4,6 toneladas por la crisis de estos últimos años se ha

El Mundo 25 CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024



Video. El candidato opositor, Edmundo González, publicó un video en el cual llama a garantizar un voto masivo para una jornada histórica.

exacerbado. Un porcentaje pequeño de la población tiene ingresos significativos pero la gran mayoría no puede cubrir la canasta básica", señala a Clarín Adrubal Olvero, director de Ecoanalítica.

En estos once años de Maduro, florecieron las protestas sociales y el despliegue del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Hubo cientos de detenciones por cuestiones políticas, denuncias sobre torturas en el Helicoide, considerado la ESMA del régimen, un edificio que debía ser centro comercial y hoy es prisión.

En 2015, cuando la oposición ganó el control del legislativo, Maduro anulo virtualmente ese Poder y dos años después inventó una Asamblea Constituyente, votada en medio de denuncias de fraude, que nunca elaboró una Constitución, pero sí formulaba leyes en lugar del Congreso. Con esta acción, se profundizaron las sanciones internacionales que el oficialismo usa para victimizarse en cada acto.

Lo cierto es que con una emisión desenfrenada la inflación en 2018 llegó al 130.060%. Para escapar de ese callejón y el del desabastecimiento impuso una dolarización desordenada y un ajuste durísimo que concentró el ingreso y dejo al bolívar a un costado, tras perder catorce ceros a lo largo del experimento chavista.

El salario mínimo en 3,5 dólares es menor al valor de una botella de agua mineral: US\$4. Los precios en los mercados van en divisas. Los trabajadores privados en algunos casos cobran bonos de unos US\$200. El resto apela a changas, "matar al tigre", marca el lunfardo caraqueño. Un corte de pelo puede costar 18 dólares. En Caracas todos tienen dólares en el bolsillo y el cambio más chico puede volver en bolívares. Pero conseguir las divisas es dramático y en el interior es aún peor.

La catástrofe económica terminó en otra social. Se estima que unos 8 millones de venezolanos dejaron al país y algunas consultoras calcularon que ingresan unos US\$4.000 millones en remesas de la diáspora. dividir a la oposición. ■

En ese contexto, una oposición atomizada, logró esta vez un liderazgo claro con la ex diputada Corina Machado. El apoyo que despierta es el que traspasó al diplomático González Urrutia, un hombre de paso cansino, poca oratoria que de ganar marcaría un hito para los politólogos.

Desde el cierre de campaña sobrevuelan varias incógnitas. Desde el chavismo aseguran que la oposición se dice ganadora para después reclamar fraude y organizar violentas protestas. Del otro lado, la incertidumbre pasa por el recuento de los votos y suponer qué hará Maduro si pierde. El menú de opciones que estiman el Comando Con Venezuela de Machado va desde el fraude y el temor a las FF.AA. donde pesa el halcón Diosdado Cabello. Pero tampoco descartan una transición ordenada si el volumen de votos es aplastante.

El nuevo gobierno debe asumir en enero, una eternidad. Edmundo González le dijo a Clarín que un eventual adelanto del traspaso po-

### El régimen perdió el apoyo de aliados clave, Lula da Silva y **Gustavo Petro**

dría estar en la agenda y que el lunes esperan iniciar la transición.

En la campaña Maduro habló de un "baño de sangre" si pierde y le apuntó a la oposición. Solo tuvo el apoyo del boliviano Evo Morales. Lula Da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Alberto Fernández de Argentina y el colombiano Gustavo Petro, se distanciaron. Maduro debe reconocer la derrota si pierde, le marcaron. Su hijo Nicolás, fue el único del poder real que dio una pista democrática al señalar que si pierden pasan a la oposición.

El futuro de Venezuela se empieza a definir hoy, el día en el que Hugo Chávez cumpliría 70 años. La fecha de la elección la eligió Maduro, cuando creía que podría volver a

# Las máquinas de votación son de una firma argentina cercana al chavismo

Es ExClé, de los hermanos San Agustín. Relevan a otra empresa que perdió el contrato al denunciar un fraude.

CARACAS, ESPECIAL PARA CLARÍN Ludmila Vinogradoff

Las relaciones entre Argentina y Venezuela han sido intensas y tormentosas, aunque marcadas por la opacidad y la corrupción en estos 25 años bajo el régimen chavista-madurista. El vínculo se hace evidente este domingo con las elecciones presidenciales venezolanas, donde las máquinas con las cuales votan los venezolanos será operadas por los hermanos argentinos San Agustín con su empresa ExClé.

La empresa argentina ExClé presta servicios de biometría, servicios financieros digitales, automatización electoral, y gestión y digitalización de documentos. En Caracas la dirige Guillermo San Agustín y en Buenos Aires su hermano Eduardo.

La empresa comenzó su relación con el gobierno del fallecido Hugo Chávez en el 2006 cuando la contrataron para trabajar la base de datos de las máquinas capta huellas dactilares del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde Jorge Rodríguez, una de las figuras más influyentes del equipo del autócrata Nicolás Maduro, era el presidente de la junta electoral.

El CNE tenía dos proveedores principales: Smartmatic, que se encargaba del software y el hardware de votación, y ExClé de la identificación biométrica. Mientras Smartmatic era una empresa global que proveía tecnología de votación a más de 20 países, Ex-Clé tenía -y sigue teniendo- como único cliente al Estado venezolano. Smartmatic entró en crisis con el régimen después que en 2017 denuncio un fraude con un millón de votos de votos inventdos en la elección de una Asamblea Constituyente.

Guillermo San Agustín logró simpatizar con Rodríguez --hermano de la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez--, a quien invitaba a los asados dominicales que preparaba en su casa. Así, el empresario argentino se hizo con jugosos contratos del Estado venezolano. En 2009 cuando Rodríguez era alcalde de Caracas, San Agustín implementó un sistema automatizado para la recaudación de impuestos municipales.



Candidato. Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato. AP

La ExClé también obtuvo en el 2013 el contrato del sistema biométrico del Banco de Venezuela, que ya había sido expropiado en el 2009. Posteriormente implanta la tecnología para el pago de la criptomoneda Petro. Y la puesta en marcha del Carnet de la Patria, con lo cual subió la popularidad de Maduro.

En marzo del 2020 un incendio extraño arrasó con el almacén al noreste de Caracas donde el CNE guardaba toda la infraestructura del sistema electoral venezolano. En apenas media hora desaparecieron 49.408 máquinas de vota-

### Smartmatic había denunciado el invento de un millón de votos en 2017

ción, 400 papeletas electrónicas (pantallas táctiles con las caras de los candidatos) y 49.323 lectores de huellas.

El fuego que arrasó la maquinaria física de votación fue intencionado. Según la información a la que ha tenido acceso periodistas del diario ABC de Madrid, el gobierno de Maduro estaría detrás del incendio. Habría buscado de ese modos reemplazar todas las fiar las actas de votación. ■

máquinas por unas nuevas creadas por el régimen. La sospecha era para garantizar la manipulación de los votos.

El gobierno había expropiado toda la infraestructura de Smartmatic precisamente por aquella denuncia que generó un escándalo internacional. Tras esa crisis, la operación completa la traspaso a la argentina ExClé.

Cuando Maduro en diciembre de 2015 pierde las legislativas y el control del congreso, encargó a la empresa argentina un nuevo software, un paso que despertó todo tipo de sospechas entre los enemigos del régimen.

Lo cierto es que con ese encargo Guillermo San Agustín viajó a Buenos Aires con algunas máquinas y desde las oficinas de ExClé que dirige su hermano Eduardo se trabajo en la modificación del software, pero no es claro si se avanzo en esa tarea.

Para evitar los riesgos de manipulación con las máquinas electorales debido a la desconfianza con el ente electoral es que el candidato opositor, Edmundo González, y la líder María Corina Machado, llamaron a votar masivamente y quedarse en los centros hasta el final de la jornada y fotogra26 El Mundo

### Elecciones presidenciales en Venezuela

# El número dos del régimen lanza otra advertencia a la oposición

Diosdado Cabello aseguró que si hay violencia será por el llamado de Corina Machado a quedarse en los centros de votación hasta el final del escrutinio.

CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

Los cierres de campaña del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de su principal rival Edmundo González Urrutia, siempre acompañado de la líder real opositora, María Corina Machado, tuvieron una característica que fue poco destacada: lo pacífico. Ambos fueron en Caracas, a la misma hora, un cordón policial dividió la zona en la que se podían cruzar seguidores y las desconcentraciones fueron sin incidentes. Sin embargo, esa paz contrasta con declaraciones que enturbian al clima a un día de la elección.

Diosdado Cabello, el histórico número dos del chavismo, hizo una aparición clave, adelantó que si hay violencia será de la oposición y además le contestó a Corina Machado sobre uno de los siete puntos para su militancia, el de permanecer en los centros de votación hasta el final del escrutinio.

Graduado en la Academia Militar de Venezuela en 1987, Diosdado Cabello Rondón (61) participó en el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992. Al igual que el ex presidente fallecido en 2013, fue amnistiado por el ex mandatario Rafael Caldera. En la pelea por la sucesión perdió con Nicolás Maduro y desde entonces siempre se habla de una interna, aunque han sabido gobernar sin exponer demasiado las diferencias.

El viernes, después de la campaña electoral y en su cargo de primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),



Chavista. Diosdado Cabello.

Cabello habló en un encuentro con "Acompañantes Internacionales", entre los que hay algunos dirigentes del kirchnerismo duro.

Sin nombrarla, Cabello respondió a la líder opositora Corina Machado, quien pidió a sus militantes, entre otros seis puntos, quedarse en los centros de votación hasta el final del escrutinio. Y Cabello lanzó: "La derecha lo sabe, hoy día nosotros podemos decir que podemos asegurar la paz en todo el territorio nacional. Porque la derecha hoy amenaza y dicen que ellos van a quedarse en los centros electorales, nosotros también, en todos, no en 10, en todos nos vamos a quedar y nuestro Pueblo se va a quedar ahí para verificar, acompañar a los votantes, acompañar los escrutinios y quedarse en las calles para asegurar la paz en todo el territorio nacional".

En la cita con los "Acompañantes Internacionales", repitió le concepto de garantes de la paz, y en línea con Maduro que habló de un "baño de sangre" si gana la oposición, Diosdado puso la violencia en la vereda de enfrente: "Si ocurre un hecho distinto, de violencia, será de parte de la oposición. Ellos así lo han declarado. Sin embargo, el Estado venezolano tomará las medidas necesarias para garantizar la paz de este proceso electoral".

El líder chavista se refirió además a la expulsión de observadores internacionales que el viernes no pudieron llegar a Venezuela. Entre ellos, varios ex presidentes del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

"Si usted no está invitado a una fiesta, ¿Qué le dicen? ¡No va! Es más hay gente que amablemente le dice: 'Por favor tenga la amabilidad y se retira, está usted obstaculizando el paso de los demás por favor pónganse a un lado", sostuvo.

"Ellos creen que con esto nosotros vamos a salir a decir: "Ah ¿y qué vamos a hacer si se presentan al aeropuerto?" Los expulsamos, no hay problema porque no están invitados y han demostrado con su conducta consuetudinaria que son enemigos de este país. Son fascistas y aquí en Venezuela no están invitados. No van a venir a joder, este país se respeta", concluyó.





## VAS A LLORAR CUANDO CORTES LA CEBOLLA. PERO DE ALEGRÍA.

**VUELVE EL ÉXITO** MÁS ESPERADO. 15 CUCHILLOS **PROFESIONALES** con las recetas de Santiago Giorgini.









El Mundo 28 CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### Elecciones presidenciales en Venezuela



Vínculo. El fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez con la entonces presidente argentina Cristina Kirchner, una relación de negocios.

Desde hace años Maduro se niega contestar exhortos de la Argentina sobre la valija de Antonini, y esconde secretos de por qué se firmó el pacto con Irán.

# La "embajada paralela", una Caja de Pandora de los negocios con los K



La fuerte alianza política y de negocios entre el kirchnerismo y el chavismo consagrada en la famosa "embajada paralela" en Caracas se vio confirmada ayer con la invitación del presidente Nicolás Maduro a la plana mayor de la diplomacia y el sindicalismo K, incluyendo al ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

Sin embargo, frente a la expansión del chavismo en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países, Néstor Kirchner se presentaba ante EE.UU. como un freno ante ese avance.

Kirchner hizo acuerdos económicos y negocios con Chávez pero nunca se sumó a su proyecto de revolución bolivariana como eje de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y de enfrentamiento con los Estados Unidos.

Pero Cristina abandonó la posición de su marido y la relación pasó a estrecharse en el plano político internacional e incluso llevó al podo a la AMIA del 2013.

Entre el 2003 y el 2015, millones de dólares giraron alrededor de esa "embajada paralela" en Caracas que manejaba el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Una parte fue dinero en blanco y otra en negro que la Justicia argentina trató de investigar con exhortos enviados a Venezuela que nunca contestó y así se convirtió en un escudo judicial del kirchnerismo.

En julio de 2004, Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron un convenio bilateral por el cual Argentina podía comprar gas oil venezolano y depositar sus pagos en un fideicomiso bilateral para hacer compras en la Argentina.

Pero en mayo de 2004, el embajador de carrera en Caracas, Eduardo Sadous, redactó un famoso cable secreto a la Cancillería donde alertaba sobre "el faltante de 90 millones de dólares" del fideicomiso en el banco UBS Sanford de New York que habría sido usado para una operación cambiaria ilegal.

Pero el kirchnerismo ocultó ese cable durante años, que fue parte de un conjunto de 20 cables de Sadous donde alertaba a sus superiores de la existencia de una "embajada paralela". En el 2022, Sadous falleció profalso testimonio por haber omitido que Uberti había sido nombrado en forma oficial como representante del Ministerio de Planificación ante el gobierno venezolano. Uberti era hombre de suma confianza de De Vido y titular de la agencia de control de peajes llamada OCCOVI. Nada que ver con la diplomacia.

La primera señal pública de esa alianza política se conoció en el 2007 cuando el empresario venezolano Antonini Wilson, entonces vinculado con el chavismo que controlaba PDVSA, llegó a Buenos Aires en un avión rentado por la compañía estatal de energía ENAR-SA, junto a Uberti. Y Wilson trató de ingresar 800 mil dólares en forma ilegal por el aeroparque Jorge Newbery pero fue descubierto. Meses más tarde, Wilson confesaría ante la Justicia de EE.UU. que ese dinero era para "la campaña electoral de Cristina Kirchner".

Pese a estas denuncias, De Vido siguió manejando personalmente la relación bilateral con Venezuela por encima de los cancilleres Jorge Taiana y Héctor Timerman.

En 2010, cuando se conocieron esos cables de Sadous, la entonces diputada Elisa Carrió abrió una nueva denuncia penal ante el juez fedebreprecios en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela, que se hacían a través de intermediarios que cobraron comisiones altas.

Además, de la venta de maquinaria agrícola hay otros casos de corrupción en esta alianza. En el 2019, Uberti confesó que cuando Chávez hizo comprar 500 millones de dólares de títulos de la deuda externa argentina en el 2007 se organizó primero una maniobra especulativa cambiaria que dio "una ganancia de 100 millones de dólares". Esa ganancia provino de usar información clasificada sobre cuándo y sobre cómo se iban a comprar los títulos para especular con su precio,

### Uberti confesó ante la Justicia que Kirchner se quedó con US\$ 25 millones

contó Uberti ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los Cuadernos de las Coimas

La mitad de esa ganancia fue como comisión a bancos que intervinieron y "Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno", contó Uberti en su delémico Pacto con Irán por el atenta- cesado por impulso de De Vido por ral Julián Ercolini por supuestos so- claración como arrepentido.

#### **OTROS NEGOCIADOS**

- Ante la justicia de España, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, Hugo Carvajal afirmó el año pasado que el chavismo envió en total "21 millones de dólares al kirchnerismo para las campañas". "Un millón de dólares del chavismo fue a parar a la universidad de las Madres de Plaza de Mayo", afirmó una fuente diplomática consultada por Clarín. El fiscal Stornelli pidió a España que le envíe una copia de esa declaración pero con contestaron.
- · El juez Marcelo Aguinsky procesó otra vez a Juan José Levy, uno de los empresarios beneficiados por el fideicomiso del gas oil, por supuesto lavado de dinero. Como Venezuela no contesta no se pudo probar el primer delito por la venta de equipos de TV y de perfumería. Aguinsky sospecha de parte de pagos por 280 millones de dólares del fideicomiso.

Uberti precisó que luego esos 25 millones de dólares fueron traídos "en valijas" por vía aérea a Buenos Aires desde Caracas, como las de Antonioni Wilson, Uberti fue condenado el año pasado a 4 años y medio de prisión y De Vido, absuelto por el caso de la valija de Wilson y espera el juicio oral por la Causa Cuadernos.

Pero la consecuencia más grave de esta alianza entre el kirchnerismo y el chavismo fue el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA que dejó un saldo de 85 muertos.

En el 2006, Chávez ya había comenzado su acercamiento con el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Y significativamente tan solo tres meses después de la muerte de Kirchner comenzaron las tratativas secretas con el régimen de los ayatollahs en Siria.

En enero de 2013, firmó el pacto con Irán y dos meses murió Chávez y Cristina viajó a Caracas a participar de los funerales. Entre los miembros de su comitiva estaba el líder piquetero, Luis D'Elía, uno de los impulsores de la "diplomacia paralela" con Irán, junto a Esteche y el referente iraní Jorge Yussuf Kalil, de acuerdo que el fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, denunció como una forma de encubrimiento de los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque. Para Nisman, el chavismo es la base de lanzamiento de la expansión del "terrorismo iraní" en América Latina.

Entonces, una eventual derrota del chavismo en las elecciones de mañana y la asunción de un gobierno republicano permitiría empezar a abrir la "Caja de Pandora" que estos negocios del kirchnerismo escondidos en Venezuela, hasta ahora, por el chavismo■

### Elecciones presidenciales en Venezuela

# Legisladores del PP de España advierten sobre el peligro de fraude

"La limpieza no está garantizada", dijeron después de un intento fallido para entrar a Venezuela. Crítica a Sánchez.

#### MADRID, EFE

La delegación de nueve eurodiputados, diputados y senadores del partido conservador español PP a los que se impidió la entrada en Venezuela aterrizaron este sábado en el aeropuerto de Madrid y aseguraron que "la limpieza de las elecciones venezolanas no está garantizada".

"Hemos observado una dictadura que se pudre y se cae y tememos que mañana es capaz de las mayores atrocidades para intentar impedir la victoria imparable de la oposición democrática", manifestó el eurodiputado Esteban González Pons, responsable de asuntos

internacionales del Partido Popular, tras el vuelo de ida y vuelta a Venezuela.

El dirigente popular explicó que viajaban tres expediciones diferentes de los populares -una del Parlamento europeo, otra del Congreso y otra del Senado- en respuesta a "invitaciones formales" de la oposición venezolana para "acompañarles" en las elecciones del domingo.

No iban como "observadores internacionales", que, según la legislación venezolana, exige ser reconocido como autoridad electoral, recalcó González Pons, quien indicó que habían informado de su viaje tanto al ministerio de Exteriores español como al embajador de Es-

paña en Caracas y a los embajadores de Venezuela en Bruselas y en Madrid.

Los parlamentarios populares recibieron negativas para acudir como observadores internacionales. que no como acompañantes electorales, algo que, por otro lado, según el dirigente del PP, habría resultado "absurdo" porque en unas elecciones no puedes negar "a los amigos que vayan a acompañar a aquellos que quieren que ganen".

En el aeropuerto de Caracas fueron atendidos por el cónsul general de España, pero no por el embajador, que "hizo mal no acudiendo a amparar a nueve compatriotas suyos en una decisión difícil y so-

metidos a la arbitrariedad de un poder dictatorial", según el popular.

González Pons tachó de "lamentable" la actuación del gobierno español por "compartir el discurso de los chavistas" ante su expulsión.

"El Gobierno español debería rectificar inmediatamente y, en lugar de avalar los argumentos de Maduro debería respaldar a sus compatriotas", señaló, tras avanzar que en el Parlamento Europeo exigirán reciprocidad de trato para los dirigentes venezolanos.

Según apuntaron anoche fuentes del Ministerio de Exteriores español, Venezuela no autorizó la visita de una delegación del Senado como misión de observación y solo el PP decidió realizar el viaje.

González Pons tachó además de "indecente e inaceptable" la actitud del expresidente español Rodríguez Zapatero, cuya presencia como observador internacional reclamaron sin éxito en el aeropuerto. "Zapatero algún día va a tener que explicar, o si no el nuevo Gobierno venezolano investigar, cuáles son sus vínculos con esa dictadura tan criminal. Y advierto, si este fin de semana el gobierno de Maduro hace algo que conduce a lo que nadie quiere, Zapatero será directamente corresponsable", afirmó González Pons.

■

#### LA POLICÍA POLÍTICA

### Arrestan en Caracas y expulsan a un ex diputado de Vox

El régimen de Nicolás Maduro arrestó en su hotel y de inmediato deportó al exdiputado español Víctor González del partido de ultraderecha Vox. El dirigente había logrado ingresar a Venezuela tras ser invitado como veedor de las elecciones de este domingo por los candidatos que enfrentan al actual presidente chavista.

El ex legislador fue sacado a la fuerza de su hotel en Caracas por oficiales de la policía política de la autocracia, y llevado directamente al aeropuerto para terminar expulsado del país. Celular en mano, el dirigente logró filmar algunos momentos de cómo lo sacaban de Venezuela.

"#URGENTE El exdiputado español Víctor González está siendo deportado en este momento por el régimen. Víctor logró entrar a Venezuela ayer y hoy el régimen lo fue a buscar al hotel para deportarlo", informó el equipo electoral de Corina Machado y Edmundo González. ■

Madrid, EFE



er er

VOLVIÓ EL FÚTBOL. VOLVIÓ GRAN DT

EN LA FECHA 10.

ARMÁ TU EQUIPO QUE ARRANCA

Consultar reglamento en grandt.com.ar



**©**(11) 2245-4000

INUEVO!

**ENTREGAS DE** 

SALIMOS DESDE

SAN VICENTE











Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio **Sucesiones Complicadas** 4813-3234 911-41605132 sucesionesypropiedadescompro.com



CHATARRA Y SOBRANTES DE OBRAS CABLES SOBRANTES MAQUINARIAS VIEJAS EN DESUSO

EQUIP DE REFRIGERACION CENTRALES Y AIRES ACOND EN DESUSO DESMONTE ESTRUCT METAL Y CALDERAS
 CHATARRA ELECTRONICA

TAMBIEN COMPRAMOS CHATARRAS INDUSTRIALES, ETC. RESOLVEMOS EN EL ACTO 9 11-6268-2826 Sr David





#### CONFECCIONES TELAS PLASTICAS ✓ FUNDAS DE LAVARROPAS ✓ CRISTALES FUNDAS DE COLCHON **✓** HULES ✓ CORTINAS DE BAÑO ✓ ECO CUERO ✓ PROTECTOR DE BAÑO ✓ PVC ✓ MANTELES CARPETA VINILICA PLAVINIL **VENTAS POR MAYOR Y MENOR** \$\square\$11 6717-5377 \(\mathbf{\cei}\) 4674-2836 Joaquin V.Gonzalez 378 - CABA www.plastileo.com info@plastileo.com



### **FENOMIX**

#### HORMIGÓN EN: Guernica - A. Korn Bradsen - Glew CARGADO EN PLANTA ENTREGADO POR FENOMIX Longchamps Burzaco - Canning H17 \$90300 p/m3 H17 \$118300 p/m3 \$94000 p/m3 H21 \$122000 p/m3 Tristan Suarez Spegazzini Máx. Paz - Cañuelas H30 \$97000 p/m3 H30 \$125000 p/m3 Vicente Casares

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 | CTROL. DE PROD. S/IRAM 1666-2020 SEGUIMIENTO SATELITAL DE EQUIPOS | CARGAS PRECINTADAS

### FENOBLOCK

### OFERTAS HASTA AGOTAR STOCK

LADRILLOS CERÁMICOS 8x18x33 \$277,00 18x18x33.....\$471,00 12x18x33 6A ..... \$318,00 Lad. Portante 12x19x33...\$538,00 ....\$334,00 Lad. P/Techo 11x38x24...\$623,00 12x18x33 9A .....

Bloque de hormigón FT20 20x20x40 standard \$835 HIERROS PARA CONSTRUCCIÓN. CONSULTAR

### **FENOSTONE**

Productos sustentables para hormigones y estabilizados. Trituración de los residuos de la construcción para la obtención de agregados pétreos.

#### ALQUILER DE EQUIPOS DE TRITURACIÓN

ARENA FINA para base de cañerías y estabilización de suelos \$9800

AGREGADO RECICLADO .....\$19200 \$21850 Precios por tonelada

TOSCA 1° CALIDAD

MATERIALES SAN FERNANDO S.A. | CUIT 30-70925053-8 / UNICOS CONTACTOS OFICIALES! VENTAS@FENOMIX.COM | WWW.FENOMIX.COM | ☑ FENOMIX.OK

El Mundo 30 CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

# Grave escalada: Hezbollah mató a once chicos en el Golán

Sus misiles hicieron blanco en una cancha de fútbol. El grupo dice que atacó un base militar. Israel advirtió que la organización "pagará un alto precio".



Grave. Uno de los heridos en el ataque al campo de fútbol de la comunidad drusa en los Altos del Golán es atendido antes de su traslado. EFE

#### BEIRUT Y TEL AVIV. AP Y CLARIN

La tensión en Oriente Medio escaló gravemente este sábado después de que una andanada de cohetes del grupo pro iraní Hezbollah hizo blanco en un campo de fútbol en los Altos del Golan, territorio controlado por Israel. El bombardeo, el ataque más letal en la guerra de baja intensidad que mantiene estos enemigos, mató al menos a 11 niños y dejó numerosos heridos. Sucedió horas después de que Israel eliminó a tres miembros de esa organización ultraislámica en un ataque en el sur del Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, regresaba a su país lo más rápido posible desde EE.UU. Adivrtió que Hezbollah "pagará un alto precio, un precio que no ha pagado antes".

"Es imposible imaginar y describir las escenas de horror de los niños y sus cuerpos destrozados tirados sobre la hierba", dijo el jeque Muafak Tarif, líder de la comunidad rusa en Israel a la qu epertenecían las víctimas.

La organización Hezbollah, la más armada de los brazos militares en la región que orienta Irán, confirmó el ataque pero aclaró que su blanco fue una base militar en tre otros con el expresidente Do-

los Altos del Golán. Fue en represalia al bombardeo israelí de su estructura. Pero, el vocero principal de esa organización terrorista, Mohammed Afif, dijo a The Associated Press que el grupo "niega categóricamente haber llevado a cabo un ataque contra Majdal Shams".

El portavoz de las fuerzas armadas israelíes, el contralmirante Daniel Hagari, a su vez afirmó que "Hezbollah está mintiendo". Aseguró que los muertos fueron once y hubo más de 20 personas resultaron heridas.

El ejército añadió en un comunicado que según su información de inteligencia "la organización terrorista Hezbollah está detrás del lanzamiento del cohete en un campo de fútbol en Majdal Shams que

**EN EL LUGAR FUNCIONABA UNA UNIDAD MÉDICA** 

### Un bombardeo a una escuela en Gaza causa 30 muertos

Un bombardeo israelí en una escuela dejó al menos 30 muertos este sábado en el centro de Gaza, y una operación de varios días en Jan Yunis, en el sur, mató a 170 palestinos desde el lunes, indicaron fuentes del territorio palestino tras más de nueve meses de guerra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió destruir a Hamas, el grupo proiraní que arrebató en 2006 el control del enclave al gobierno de la Autoridad Palestina. La organización ultraislámica disparó la actual guerra tras el sanguinario asalto terrorista en el sur de Israel del 7 de octubre pasado.

Netanyahu acaba de concluir una visita de una semana a Estados Unidos, donde se reunió en-

nald Trump, quien advirtió que podrían producirse "grandes guerras en Oriente Medio y quizá una tercera guerra mundial" si no gana las presidenciales de noviem-

A pesar del alto número de muertos y el desastre humanitario que ha provocado la guerra en Gaza, los combates continúan. "La escuela Jadija, que albergaba una unidad médica improvisada en el área de Deir Al Balah, fue objeto de un bombardeo que dejó 30 mártires y más de cien heridos", indicó el Ministerio de Salud gazatí en un comunicado.

El ejército israelí señaló que la operación militar apuntó contra los "terroristas" que operaban desde el establecimiento.

Más al sur, cerca de 170 perso-

nas murieron y cientos resultaron heridos desde el lunes en Jan Yunis, cuando empezó una nueva operación israelí en la ciudad, indicó un portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, a AFP.

Más de 180.000 personas ya han huido de esta localidad desde el lunes, según la ONU, cuando el ejército amplió sus operaciones allí en respuesta a los disparos de cohetes lanzados hacia Israel. Las fuerzas israelíes llamaron a evacuar algunas partes de la ciudad, incluida una zona que había sido declarada como zona humanitaria segura, y ordenaron a la población que se desplazara hacia "el área humanitaria de Al Mawasi", en previsión de nuevas operaciones militares.

causó múltiples víctimas civiles, incluidos niños, esta tarde".

El servicio paramédico israelí Magen David Adom informó inicialmente de 11 personas heridas, nueve de ellas de gravedad, y todas efectivamente entre 10 y 20 años. La emisora pública israelí Kan transmitió imágenes de algunas de las víctimas en el momento que eran trasladadas a ambulancias. "Estos eran niños en un campo de fútbol", dijo Beni Ben Muvchar, jefe del consejo local, al Canal 12 israelí. "Hoy se cruzó una línea roja", afirmó, instando a los líderes israelíes a apuntar a los principales comandantes de Hezbollah.

El ejército israelí dijo que se identificó un proyectil que cruzaba desde el Líbano hacia la zona, y agregó que estaba cooperando con el MDA para evacuar a los heridos. El Canal 12 transmitió imágenes de una gran explosión en uno de los valles de la ciudad.

Hezbollah dijo en un comunicado que sus militantes dispararon cohetes Katyusha contra el pues-

### "Hezbollah miente", dijo el vocero del ejército de Israel que analizaba la respuesta

to del ejército israelí en los Altos del Golán en respuesta a los ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. El grupo confirmó que tres de sus miembros murieron este sábado sin especificar dónde. El ejército de Israel, a su vez, informó que su fuerza aérea atacó un depósito de armas de la organización en la aldea fronteriza de Kfar Kila y que había miembros del grupo en ese sitio en el momento del bombardeo. Israel capturó los Altos del Golán de Siria durante la guerra de Medio Oriente de 1967 y luego los anexó en 1981.

Israel y Hezbollah han intercambiado fuego casi a diario desde que comenzó el actual conflicto en Gaza después del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre que mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 250 como rehenes. Israel lanzó una ofensiva que hasta ahora ha matado a más de 39.000 personas, según las autoridades locales, en su mayoría civiles y ha desplazado a más del 80% de la población del territorio desencadenando un desastre humanitario en toda la Franja.

En las últimas semanas, el intercambio entre Líbano e Israel se intensificó con ataques aéreos israelíes y ataques con cohetes y drones por parte de Hezbollah que golpean más profundamente y más lejos de la frontera. Desde principios de octubre, los ataques aéreos israelíes en Líbano han matado a más de 450 personas, en su mayoría miembros del grupo, pero también a unos 90 civiles no combatientes. Del lado israelí, 21 soldados v 13 civiles habían muerto hasta el sábado.



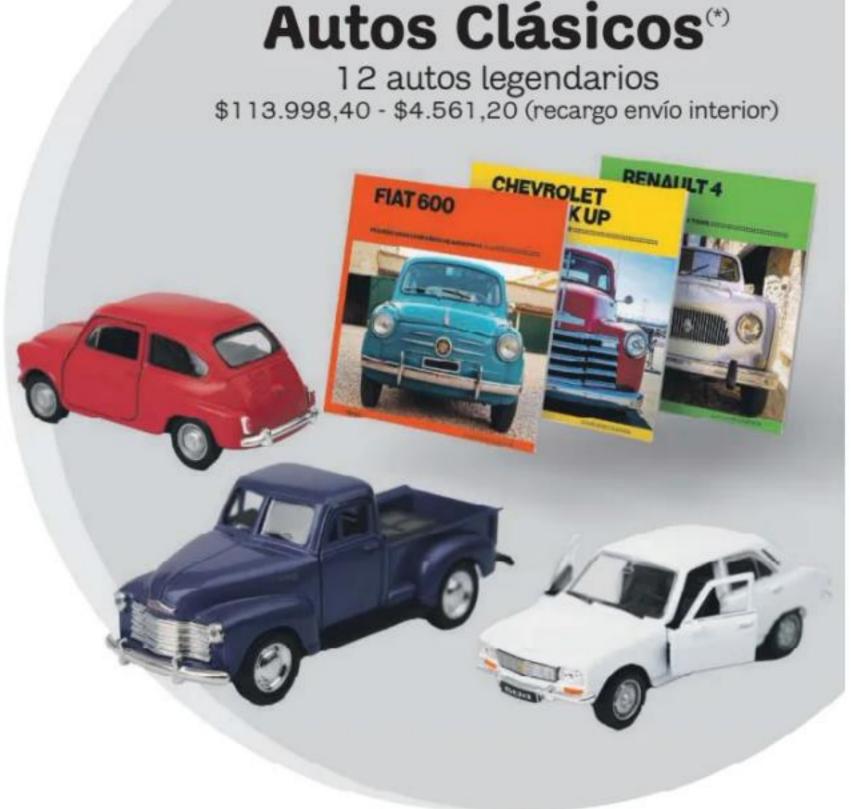

# ¿SABÍAS QUE EN LOS KIOSCOS PODÉS CONSEGUIR NUESTRAS COLECCIONES COMPLETAS?

### Colecciones Clarinx



### Peppa Pig®

14 personajes + caja contenedora \$126.998,50 - \$5.701,50 (recargo envío interior)



El Mundo CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024



Desempeño. La vicepresidente Kamala Harris, durante la campaña que inició después de la decisión de Joe Biden de retirarse de la campaña. AFP

# Un sondeo marca que Kamala reduce la diferencia con Trump

Es de The Wall Street Journal. La vicepresidente reúne 47% de apoyo contra 49% de su rival. Con Biden, el republicano tenía unos seis puntos a su favor.

WASHINGTON, XINHUA, APY CLARIN

La carrera presidencial en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump avanza a un ritmo en extremo reñido según determinó una última encuesta del ánimo de los votantes elaborada por el consrvador diario The Wall Street Journal que constata un crecimiento de las chances oficialistas entre los votantes blancos y un alza significatva del entusiasmo entre los demócratas.

Sucede a despecho de la crisis que significó el relevo en la carrera del presidente Joe Biden que renunció a la búsqueda de la reelección.

En un cara a cara, Trump mantiene una ligera ventaja, al obtener el 49 por ciento de los votos frente al 47 por ciento de Harris. Es decir dentro del margen de error de la encuensta que lo fija en 3,1 puntos porcentuales.

Pero lo que señala especialmente el diario es que el magnate neoyorquino reunía una ventaja de seis puntos sobre el presidente Biden antes de que renunciara a la campaña y tras el atentado fallido que sufrió el líder repubicano en Pennsylvania. Esa diferencia se ha

encogido de modo sensible, señala.

Al incluir a otros candidatos independientes y de terceros partidos, como Robert F. Kennedy Jr., Harris recibe el 45 por ciento de los apoyos, frente al 44 por ciento de Trump. Kennedy solo contaría con el respaldo de 4 por ciento de los encuestados, mientras que 5 por ciento permanecía indeciso. En el sondeo anterior, Biden aventajaba a Trump en seis puntos en este escenario de varios candidatos.

Tanto la campaña de Harris como la de Trump están actualmente inmersas en una carrera por establecer una imagen púbica más clara de la vicepresidenta, por cierto con intenciones contrapuesta en cada campamento. La encuesta indica que Harris es vista favorablemente por 46% de los encuestados y desfavorablemente por el 52%, lo que supone su resultado más positivo en la encuesta durante este ciclo electoral.

Según los resultados de la encuesta, Trump es percibido como más capaz que Harris en la gestión de la inmigración, la economía, las relaciones exteriores y la delincuencia. Sin embargo, Harris tiene una ventaja de 51 por ciento frente al 33 por ciento cuando se trata del LA APLICACIÓN CHINA

### La candidata demócrata decidió unirse a TikTok pese a la opinión de Biden

Kamala Harris se unió a TikTok a pesar de que el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley que potencialmente lo prohíbe en Estados Unidos.

Con pragmatismo, la dirección de la campaña decidió esa integración. La primera publicación ya tiene más de 2,6 millones de visitas. "Bueno, he oído que recientemente he estado en la página 'For You', así que pensé en llegar aquí yo misma", dijo en el mensaje de la popular aplicación. Desde el respaldo del presidente Biden a la candidatura de Harris, la cuenta de @KamalaHQ en TikTok ha más que triplicado (casi cuadruplicado) su número de seguidores, pasando de 440.000 seguidores a más de 1,7 millones. ■

Washington. Ansa

aborto.

La encuesta reveló ademÃ;s que el 48 por ciento de los consultados cree que, a sus 78 años, Trump es demasiado mayor para ser presidente, mientras que solo el 2 por ciento expresó la misma preocupación por Harris, de 59 años.

Un punto importante revela que 46 por ciento del universo de encuentados consider que Harris posee el temperamento adecuado y necesario para ser presidente de Estados unidos, frente al 38 por ciento que opina lo mismo de Trump.

La encuesta puso de relieve que muchos votantes aún están familiarizándose con los posibles compañeros de fórmula para la vicepresidencia que baraja Harris. Se espera que anuncie su elección antes del 7 de agosto para cumplir el plazo fijado por su partido para el proceso de nominación.

La encuesta del Wall Street Journal, realizada por Bocian, de la empresa GBAO, y Lee, de Fabrizio Lee, incluyó entrevistas a 1.000 votantes registrados entre el 23 y el 25 de julio, despues el atentado. ■

# Trump acusa a la vicepresidente de "antijudía y asesina de bebes"

WASHINGTON, AFPY CLARIN

Donald Trump obligado a dar un giro en su campaña por el surgimiento de Kamala Harris como su rival, acusó ahora a la vicepresidente de tener posiciones antisemitas. En un acto en Florida repitió también su acusación anterior de que

sina de niños", por su defensa del aborto, un tema muy polémico en Estados Unidos de cual el republicano ha intentado apartarse para no enojar los votantes moderados.

La carta de antisemitismo contra Harris se la atribuyó porque no participó en el Senado durante el discurso del controvertido primer mitanyahu, quien visitó Estados Unidos y el Capitolio invitado por la oposición republicana.

Trump habló durante una hora en la Cumbre de Creyentes de la organización de extrema derecha Turning Point Action, dedicando gran parte de su discurso a atacar el historial de Harris como senadola candidata demócrata "es una ase- nistro israelí, Benjamín Ne- ra y como número dos de Biden. "A

ella no le gustan los judíos. No le gusta Israel. Así es como es y siempre será así. No cambiará", dijo sin reparar que la candidata esta casa con un judío.

El comentario, tras la declaración del miércoles en Carolina del Norte de que Harris "está totalmente en contra del pueblo judío", marcó una escalada en la retórica de Trump, pocos días después de afirmar que no es posible entregar el país "a una socialista y menos a una mujer", comentario que le valió un repudio generalizado del amplio sector de votantes femeninas.

El expresidente llamó a Harris pués del nacimiento", dijo. ■

"vaga" y una vicepresidente fallida que rechaza a los jueces federales porque eran católicos y que nombraría a "marxistas empedernidos" para la Corte Suprema de Estados Unidos.

Luego la acusó de querer obligar a los médicos a administrar medicamentos de castración química a los niños y de querer ejecutar a los recién nacidos. "Si Kamala Harris se sale con la suya, habrá una ley federal sobre el aborto, que arrancará al bebé del útero al octavo, noveno mes e incluso después del nacimiento, ejecutando al bebé des-

# JUANA TE INVITA A SU MESA













HOY13:45



















34 El Mundo

# Temen una dura guerra narco en Sinaloa y refuerzan la seguridad

Tras el arresto de Ismal "El Mayo" Zambada, capo del poderoso cartel de la droga en México, las autoridades temen una nueva escalada de violencia.

#### CIUDAD DE MÉXICO, AP

Con la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, el último de los viejos grandes narcotraficantes mexicanos, comienza una nueva etapa para el Cártel de Sinaloa - uno de los más poderosos del mundo- que los expertos creen puede conllevar a más violencia en México y un considerable flujo de información procedente de los procesos judiciales en cortes estadounidenses.

Zambada, quien eludió a las autoridades durante décadas y nunca pisó una cárcel, era uno de los capos más viejos y astutos de México, conocido por su poder corruptor y su habilidad negociadora con todo el mundo, incluidos grupos contrarios, coincidieron todos los expertos consultados.

Al desaparecer del panorama criminal, puede darse una guerra interna por el control del cártel -como ha ocurrido en el pasado tras arrestos o muertes de capos importantes- e imponerse las técnicas más violentas que ejercen los narcos más jóvenes.

De ahí que el gobierno mexicano reforzara el viernes su despliegue militar en Sinaloa con el envío de 200 miembros de la unidad de Fuerzas Especiales del Ejército a su capital, Culiacán.

Hay "un potencial significativo de una escalada de la violencia en México", dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora de un centro de estudio de la Brookings Institution. Eso "es malo para México, malo para Estados Unidos y existe la posibilidad de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación -principal enemigo del de Sinaloa y considerado más sanguinario- incremente su ya gran poder".



Detenidos. Foto policial del hijo del Chapo, izq. y el narco Zambada AP

Por ello, la investigadora indicó que aunque el arresto puede considerarse "un gran éxito táctico" puede no ser un éxito "estratégico" en la lucha contra el narcotráfico.

A falta de más detalles oficiales sobre la detención de Zambada, lo que se conoce hasta ahora, según explicó a la agencia Associated Press un funcionario estadounidense, es que Zambada fue engañado para volar a Texas, donde fue arrestado con Joaquín Guzmán López, un hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, el ex líder del cártel que fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión estadounidense en 2019.

La secretaria mexicana de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, indicó que una avioneta despegó del aeropuerto de Hermosillo, en el fronterizo estado de Sonora, con un piloto estadounidense.

"Es un hecho que de aquí salió uno y allá llegaron tres", afirmó Icela Rodríguez. Los detalles entre medias están todavía por conocerse.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que México no había participado en los arrestos, pero consideró "un avance" la detención de Zambada ya fuera "por un acuerdo o que lo detuvieron porque (las autoridades estadounidenses) contaron con información de que iba a viajar", según señaló.



El Mundo CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 35

# Cruce de advertencias entre EE.UU. y China por una zona marítima en disputa

Los cancilleres de ambos países dialogaron en Vietnam. Tensión por acciones en el Mar de China Meridional.

LAOS, AFP

El canciller chino, Wang Yi, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, intercambiaron ayer advertencias sobre el mar de China meridional, donde Beijing está envuelto en una disputa territorial con Filipinas, aliado de Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con su par chino al margen de una cumbre de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático



Diálogo. Los cancilleres Antony Blinken y Wang Yi, cumbre en Vietnam.

(ASEAN) en Laos.

Ambos mantuvieron una conversación "abierta y productiva", resaltó Matthew Miller, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

La cita se produjo después de que Blinken criticara las acciones "de escalada" e "ilegales" de Beijing en el disputado mar de China Meridional, por donde pasa una ruta marítima clave para el comercio internacional.

En los últimos meses se han producido en esta zona varios enfrentamientos entre barcos chinos y filipinos, lo que atiza el temor de que un aumento de la tensión acabe involucrando a Washington, que tiene un pacto de defensa con Manila.

Beijing reivindica casi todo el mar de China Meridional y rechaza los reclamos territoriales de varios países del sudeste asiático, incluida Filipinas, así como un fallo internacional que determinó que sus pretensiones no tienen base legal.

"Estados Unidos no debe echar más leña al fuego, provocar problemas y socavar la estabilidad" marítima, indicó Wang durante un encuentro con Blinken, según un comunicado publicado por la cancillería china.

Blinken había expresado "preocupación" por varias acciones recientes de China, en particular un bloqueo simulado de Taiwán en el momento de la toma de posesión del presidente taiwanés Lai Chingte, explicó un portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

China considera Taiwán como parte de su territorio y en los últimos años ha aumentado las acciones de intimidación contra la isla, que tiene un gobierno democrático. "Cuando los promotores de la independencia de Taiwán lancen una provocación, responderemos", afirmó Wang, según la Cancillería china.

Durante la reunión, que duró una hora y 20 minutos, Blinken mencionó el tema de los derechos humanos en Taiwán, Tíbet y Hong Kong y expresó las preocupaciones de EE.UU. por el apoyo de China a Rusia tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Finalmente "planteó el tema de las personas presas injustamente en China y la necesidad de avanzar en este punto", dijo el funcionario. ■



### **PUBLIQUE AQUI SU PRODUCTO O EMPRESA**

11-3773-5500 oficialclarin@gmail.com









# **CPI Mat.1263 PROPIEDADES SRL**

**HERNÁN** IRADI

Tasamos tu propiedad \( \omega 1154529789 \)

### Abasto

2 amb. Torre todo nuevo 14 años. 2bños balcón tza. pil,sum,seg.espac/guarda coche.¡Oportunidad! **AV. CORRIENTES 3300** 

U\$S 145.000

### Villa Urquiza

Lote propio, 1700 m<sup>2</sup> construibles. Acepta propiedad de menor valor.

### AV. LOS INCAS 4200

U\$S 635.000

### **Barrio Norte**

ALQUILER de Petit Hotel, 434 m<sup>2</sup> totales. ldeal embajada, clínica o Instituto de capacitación. **RODRIGUEZ PEÑA 600** 

U\$S 3.500 mensual

### **Barrio Norte**

4 ambientes, 98 m<sup>2</sup>. c/ balcón corrido al frente. Gran living/comedor. Cocina. Lavadero. 3 baños M.T. DE ALVEAR 1600

U\$S 240.000

### **Barrio Norte**

Excelente oficina. Piso al frente. 52m2. Kitchenette y baño. Muy luminosa. Oportunidad!

**RODRIGUEZ PEÑA 600** 

U\$S 45.000

### Villa Luro

PH 4 ambientes. Al frente 125 m2. Cocina. Living comedor, 2 baños y patio c/parrilla. ¡Oportunidad!

**IRIGOYEN 600** 

U\$S 175.000

Av. Córdoba 1698, CABA / www.augepropiedades.com.ar

Zona Zona

### Enrique Bouron. Investigador y escritor

# "Las emociones mal administradas son el origen de muchas de nuestras enfermedades"



Mecanismo. "Las patologías son una respuesta biológica para garantizar nuestra supervivencia" explica Bouron. G.RODRÍGUEZ ADAMI



### Alejandro Czerwacki

Especial para Clarín

nvestigador, escritor, conferencista, Enrique Bouron es un principal referente de la Decodificación Biológica en Sudamérica. Plantea que por medio de esta disciplina es posible comprender por qué las personas crean sus propias dolencias y muestra el camino para "desactivarlas". Es argentino, estudió varios años en Canadá en los seminarios del doctor Claude Sabbah, creador de este concepto, e introdujo todo el material al español para comenzar a dictarlos desde 2007 hasta la actualidad, convirtiéndose en pionero de su estudio y práctica.

### -¿Qué es la decodificación biológica?

-La decodificación biológica permite al individuo comprender la mecánica emocional mediante la cual crea sus propias enfermedades y comportamientos. Es una disciplina que se aboca al estudio de la acción de las emociones en la biología de los seres vivos, especialmente el ser humano. Esta acción se produce cuando desencadenamos emociones que superan nuestro nivel de tolerancia básico al estrés, es decir cuando el cerebro detecta una energía que aparece en nuestro interior para lo cual el estándar de supervivencia requiere una adaptación biológica. Esa energía es atendida como cualquier demanda biológica: del mismo modo que frente a una exigencia mecánica como

correr, por ejemplo, el cerebro responde con mayor bombeo cardíaco y búsqueda de mayor oxigenación, frente a una exigencia emocional, perfectamente detectable por el cerebro, éste debe asignar un recurso biológico para atenderla. Esa relación emoción-racionalización, será la que haga que el cerebro decida qué células, qué tipo de tejido, qué órgano o sistema del organismo deben atender esa demanda de energía inhabitual, manifestándose así una patología.

#### -¿Cómo es el acto de la decodificación con un paciente?

-La consulta en sí es la búsqueda, a partir del diagnóstico médico, de los conflictos psicoemocionales que pueden desencadenar tal manifestación biológica. Esto se puede comprender a partir de los signos y los síntomas, de la histología, la embriología, el funcionamiento fisiopatológico, pero también a partir del funcionamiento simbólico de nuestro cerebro. El cerebro interpreta biológicamente los símbolos que los seres humanos han creado a lo largo de la historia de la humanidad. Sabemos que hay muchas enfermedades que provienen de orígenes emocionales: por dar algunos ejemplos, el colon irritable está ligado con lo que nos enoja en entornos cercanos, los problemas de hígado se asocian con un conflicto de carencia así como el reflujo son reacciones que desearíamos rechazar pero no podemos.

#### -¿Y qué es entonces la enfermedad desde la perspectiva de esta disciplina?

-Es una solución especial de supervivencia. Así como la medicina nos dice el qué, la decodificación biológica es una herramienta complementaria para investigar el por qué y el para qué aparece una enfermedad, cómo funcio-

### SEÑAS PARTICULARES

### Decodificación biológica

Enrique Bouron es investigador, escritor y conferencista. Nació en Buenos Aires y vive en Montevideo. En Montreal, Canadá completó la formación en Biología Total de los seres vivos y Decodificación Biológica en el 2003, de la mano del creador de la disciplina, el Doctor Claude Sabbah. Dicta cursos en Buenos Aires y otras ciudades argentinas, de Uruguay, Chile, México, Estados Unidos y en breve, Brasil. Es autor del "Libro azul de la decodificación biológica" y "Decodificación microbiológica y viral".

na y qué estrés o conflicto vivió la persona que el cerebro tuvo que resolver biológicamente. Para nosotros las patologías son producidas por el cerebro como una respuesta biológica especial para garantizar nuestra supervivencia. A través de la decodificación biológica se logra comprender el origen emocional de la patología, porque nada en nuestra biología es anárquico, casual o el resultado de un azar o maldición. Todo es absolutamente lógico.

#### -¿Qué significa exactamente que la enfermedad es una solución especial de supervivencia?

-Es una adaptación al entorno. Las enfermedades, los comportamientos, tienen todos programas de supervivencia controlados por el cerebro en respuesta a un estrés inhabitual que no sabemos manejar. Una intoxicación emocional generará un conflicto psicológico y el cerebro también responderá biológicamente a él si no sabemos cómo resolverlo. Si se encuentra la lógica de la enfermedad, ésta no juega más. Por eso necesitamos comprenderla, no combatirla. Cuando comprendamos que las enfermedades son solo programas biológicos que pueden ser desactivados, nos enfermaremos mucho menos. En el momento que el cerebro entiende que la enfermedad no tiene sentido la desarma y logra la cura. Pero si la persona la necesita para seguir aprendiendo, la mantiene.

## -Habla mucho de las emociones: ¿Qué rol juegan en las enfermedades y en el bienestar?

-Las emociones mal administradas son el origen de muchas de nuestras enfermedades. Racionalmente fuerzan al cerebro a manejarlas biológicamente en pos de la supervivencia en el instante siguiente. Si no lo hace, esas emociones que nos abruman pueden colocarnos en estado de agotamiento o distracción, las dos principales causas de muerte en la naturaleza: animal agotado o distraído es un animal muerto. Tengamos en cuenta que son el motor de nuestra existencia, son energías que creamos y que el cerebro debe manejar, pero cuando no sabe cómo hacerlo racionalmente, lo resuelve biológicamente.



### Nada en nuestra biología es anárquico, casual o resultado del azar. Todo es absolutamente lógico"

### -¿Cómo vivir más sanamente, sin tanta enfermedad entonces?

-Una forma es decir lo que uno siente en el momento que lo necesita aunque ser sincero sin red puede traer efectos no deseados como perder el trabajo o una pareja. Por eso muchas personas comunican lo que les pasa de manera más biológica, a través de síntomas. Y la otra manera de evitar la enfermedad es el desapego total, donde no me voy a enfermar más. Somos cuatro partes: el hardware, que es nuestro cuerpo, el software, que es nuestra alma, el sistema operativo, que es nuestro cerebro y el usuario, que es nuestro espíritu. La enfermedad es el mayor mensajero que tenemos para ver cómo funcionamos espiritual y emocionalmente. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.

#### -¿Qué papel ocupa la palabra?

-Antes hablábamos de los símbolos que maneja nuestro cerebro. Con nuestras palabras definimos todo. Cada una de ellas representa algo, incluso cada letra es un símbolo. El ser humano es un gran fabricante de símbolos. Creamos la palabra para comunicarnos. El principio era el verbo, la palabra, y vemos cómo somos extraordinarios creadores, definimos nuestro universo, nuestras emociones y el cerebro se comunica con nosotros por nuestros discursos y responde biológicamente a éstos. El ser humano, a diferencia de los otros animales con quienes compartimos nuestro planeta, puede crear cuatro tipos de realidades: la real, la simbólica, la virtual y la imaginaria. Todas ellas pueden crear una demanda energética. Por ejemplo, el miedo es algo virtual, se refiere a algo que aún no existe, pero como genera una demanda energética muy fuerte, el cerebro asume que ese algo es real y debe atenderse biológicamente.

Zona 37

### ¿Un perro de presidente o una gata?

ZOOM



John Carlin

BARCELONA, ESPECIAL PARA CLARÍN



ay un antiguo dicho que todos los políticos estadounidenses conocen: "Si querés un amigo en Washington comprate un perro." Hoy los gatos han tomado un inesperado protagonismo. Marcarán la contienda electoral entre Donald Trump y Kamala Harris. Serán su metáfora.

Me explico.

La coronación de la vicepresidenta Harris como candidata presidencial revitalizó al Partido Demócrata. Gracias a la retirada electoral de Joseph Biden, los líderes y votantes demócratas han pasado en apenas una semana de la resignación y la depresión al alivio y a la euforia. Se han convencido de que la risueña y relativamente juvenil Kamala (se pronuncia "Kámala") vencerá, a sus casi 60 añitos, al viejo gruñón naranja.

No tan rápido. De lo que podemos tener la más absoluta seguridad es que esto se va a poner feo. Trump y su candidato a la vicepresidencia, JD Vance, irán por ella como, bueno...como perros contra gatos. Es Vance el que nos señaló la línea de ataque, el que ha identificado lo que el equipo Trump considera ser el punto más vulnerable de su rival. Fue en una entrevista televisada que dio en 2021 cuando se presentaba a elecciones para el Senado. Los que mandan en Estados Unidos, dijo Vance, "son una panda de mujeres sin hijos que viven con sus gatos ('cat ladies'), que lloran por sus tristes vidas y las decisiones que tomaron, y quieren que el resto del país esté triste también".

Dejando claro quien tenía en mente, Vance siguió: "Si miras a Kamala Harris...ves que el futuro entero de los demócratas está controlado por gente sin hijos".

El mensaje no es difícil de descodificar. El aborto será un tema central en la campaña electoral. Vance, un católico converso, se opone ferozmente al aborto. Harris está ferozmentea favor. Vance sugiere que ella es pro aborto porque nunca ha disfrutado de la bendición y la alegría de tener sus propios hijos. Y va más allá. Nos invita a reflexionar que la candidata demócrata es una mujer cuyas ideas radicales y desalmadas de izquierdas—porque así la han retratado y la retratarán sin tregua él y Trump hasta el 5 de noviembre—son fruto de su estéril resentimiento existencia. O sea, Harris es lo más anti MA-GA—Make America Great Again-posible.

La "América" que Trump desea recrear apela a los valores tradicionales de un supuesto pasado utópico en el que el hombre mandaba, las mujeres eran fecundas amas de casa y, ya que estamos, los negros sabían su sitio. Harris representa todo lo opuesto. No es madre (aunque está casada y tiene dos hijastros), es una mujer profesional que se ha labrado una extraordinariamente exitosa carrera desde sus comienzos como abogada y, aunque no lo parezca del todo, se declara orgullosamente "negra", hija de padre caribeño y madre hindú.

Trump versus Harris es la polarización hecha carne. Reduce el enfrentamiento político entre las dos "Américas", la que anhela volver al pasado y la que está en paz con el presente, a su interpretación más elemental; la que ha superado la misoginia y el racismo y la que la lleva en los huesos.

No hay reconciliación posible. Más bien la brecha se amplía, y por eso hay voces en Estados Unidos que advierten de una posible gueLos demócratas parecen revitalizados con Kamala. Pero Trump y Vance ya definieron su línea de ataque.

rra civil. Lo que sí veremos es una guerra electoral. Los resultados dependerán, como siempre, de los famosos "indecisos" - en el caso de Estados Unidos, debido a su curioso sistema constitucional, de unos cien mil votantes en cada uno de siete Estados, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania, que reúnen el 15 por ciento de la población nacional.

Aquí estará el terreno de batalla. Aquí poco sirve el optimismo que ha poseído a los demócratas, el que se expresa en los medios a través de celebridades de California como George Clooney y los opinadores con ideas progres, o woke, de los grandes diarios del noreste del país. Ellos son los que le han regalado a Harris su luna de miel. Ahora llega la dura vida real.

Dado que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son en buena medida "un concurso de belleza", como siempre se ha dicho, Harris tiene sus puntos a favor. **Transmite buena energía, no deja de sonreir, es táctil.** Si Trump sonríe es con sarcasmo y no solo rehúye el contacto físico, da la impresión de que antes de abrazarte te morderá.

Trump ya está diciendo que Harris es una mentirosa y que carece de la inteligencia necesaria para ser presidente. Bueno, no es un argumento que prosperará entre los indecisos ya que se puede aplicar, con bastante más credibilidad, hacia el propio Donald.

Pero pronosticar el resultado hoy sería absurdamente prematuro. Las encuestas, que hoy dan a Trump una ligera ventaja, no son de fiar. Y con todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas --vienen a la mente el intento de asesinato de Trump y la renuncia de Biden- quién sabe cuántas más sorpresas nos esperan en los próximos cien días.

Lo que podemos decir con bastante seguridad es que los tres temas políticos clave que los expertos identifican -el aborto, la inmigración y la economía- influirán solo hasta cierto punto. Harris ganará el debate sobre aborto gracias a Vance y porque tiene a la mayoría de las mujeres de su lado; Trump ganará el de la inmigración, porque Harris fracasó en el papel que le dio Biden para controlarla; y la economía, que va como una moto en Estados Unidos pero muchos dicen que no lo ven, acabará en empate.

La mayoría carece de los elementos, incluso del interés, para juzgar quién gestionaría mejor el cargo más poderoso del mundo. Al final lo determinante será si el país más rico, más influyente, más innovador pero a la vez el más adolescente y, culturalmente, el más conservador de Occidente ha logrado la madurez necesaria para elegir a una mujer como presidente; si una cat lady, la gata Kamala, puede ganar a un perro como Donald Trump.



En carrera. Al bajarse Biden, Kamala Harris asume el reto por los demócratas. Habrá que ver si su actitud "progresista" es suficiente ante el tradicionalismo que postula Trump.

### Opinión

## El espionaje de las patrullas digitales

TRAMA POLÍTICA



Eduardo van der Kooy

nobo@clarin.com



or primera vez en siete meses la oposición a Javier Milei parece haber corrido su foco de atención de las cuestiones económicas y sociales que monopolizan hace rato la crisis de la Argentina. Nada ha mejorado, al margen de la expectativa maciza que conserva la baja en la inflación. Pero un decreto presidencial alcanzó para activar sirenas en otro campo. Se trata del DNU 656/2024 que dispuso un adicional de \$ 100 mil millones para los gastos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) reformulada este mismo mes por el Gobierno.

El problema presentaría varias facetas. La primera refiere al recorrido parlamentario sinuoso que deberá enfrentar cualquier pretensión opositora por frenar aquella decisión presidencial. Por un lado, estarían los tres DNU presidenciales que convirtieron la vieja Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en SIDE. Aún no forman parte de la agenda de la Comisión Bicameral de los DNU. Que además está inactiva. Por otro lado, figuran los fondos reservados multimillonarios destinados al "fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional". Ese tópico podría tener un doble paso: aquella Comisión; también la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, que todavía no fue integrada.

Los opositores de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Angel Pichetto, y los discípulos de Elisa Carrió – el radicalismo no participó— se ocuparon de marcar un vacío llamativo en las resoluciones de Milei: se otorgan los gastos reservados antes de conocerse los fondos que deberán posibilitar el funcionamiento de una estructura dividida ahora en cuatro áreas.

Se mencionan el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). A cargo formal de todas esas dependencias estará Sergio Neiffert, dirigente forjado en la política bonaerense. El timón político corresponderá al joven Santiago Caputo, asesor principal de Milei en el manejo de las redes sociales, el marketing político y la construcción de una narrativa.

Resultaría imposible disociar aquella derivación de fondos reservados con el papel que desde un segundo plano ejercerá Caputo en un área tan sensible como la de la inteligencia. El joven viene dando muestras de una singular audacia para influir en las decisiones del poder. No hay funcionario cesanteado que no haya pasado antes por la guillotina de sus redes. Lo sabe, entre muchísimos, el propio ex titular de la desaparecida AFI, Silvestre Sívori. Muchos le adjudican una cuenta específica de tuit (X) que suele ser respaldada siempre con los "likes" del Presidente. Hay quienes aseguran que el asesor del mandatario administra no menos de cuatro cuentas propias. Como vanguardia de un ejército de tuiteros libertarios dispuestos a toda hora a cruzar a políticos, economistas, periodistas o empresarios que osen sembrar dudas acerca del rumbo oficial.

La intervención del joven Caputo también resultó determinante para que la Bicameral de Inteligencia no se termine de conformar. Bloqueó un primer acuerdo que Martín Menem, el jefe de la Cámara de Diputados, había tramado con Pichetto para que un opositor colaboracionista se quedara con la conducción de la Bicameral. La oferta inicial había llegado a oídos de Emilio Monzó. Antes de desecharla y como consecuencia de la caída de aquel acuerdo le habrían acercado como compensación el nombramiento en una embajada. El diputado dijo a todo que no.

El joven Caputo preferiría en ese lugar al peronista de Entre Ríos, Edgardo Kueider. Habría que ver si le alcanzan los votos para escalar hasta esa cima. Su competidor es el dirigente del PRO por Misiones, Martín Goerling. El amarillo no es el color que más suele seducirle al asesor presidencial. Kueider fue en el Senado uno de los peronistas que volcó su voto a favor de la aprobación de la Ley Bases. **Recibió, por supuesto, una recompensa.** 

Difícilmente pueda conocerse en algún momento la suerte de los millonarios fondos reservados. Expertos en inteligencia señalan, sin embargo, que convendría fijar la atención sobre la Agencia de Seguridad Cibernática. Entre muchos motivos, por la dilección que el joven Caputo dedica a ese mundo. Los diputados opositores han seguido, a propósito, algunas sugerencias que en algún momento formuló el estadounidense Andrew Mc Laughlin. ¿De quién se trata? En la actualidad es uno de los directores de Globant S.A., uno de los gigantes de la ingeniería digital. Antes ofició como asesor tecnológico de Barack Obama, durante sus dos mandatos en la Casa Blanca. Mc Laughlin sostiene que las principales naciones del mundo han ido mutando sus inversiones cibernáticas. Adecuadas también a las características de los gobiernos, autoritarios o liberales. La más redituable para cualquier Estado sería el desarrollo de la Inteligencia a través de las redes sociales. Ni para censurar ni para conformar un pelotón virtual de fusilamiento de ideas incómodas. La clave radicaría en la acumulación informativa para desarrollar con mayor justeza las tareas de Inteligencia. De espionaje. El dilema posterior es su utilización, en especial en naciones políticamente restrictivas.

Ese fantasma asedia desde hace 40 años a la democracia argentina. No hubo gobierno que, a sabiendas o por falta de control en sus organismos de inteligencia, no haya incurrido en esa gravísima irregularidad. Es el temor que aflora en la oposición por la discrecionalidad que contará el joven Caputo para el manejo de aquellos fondos reservados. Hay ahora mismo un puñado de diputados, uno de ellos del PRO, que sospechan estar siendo espiados en su vida privada. O en algunas actividades comerciales. Hablan de patrullas digitales.

El asesor presidencial tiene una enorme



Sergio Neiffert. A cargo de la Inteligencia.

ventaja para actuar y tomar decisiones sobre el resto del equipo de gobierno. No pone la firma en nada. Ni la pondrá en la SIDE rearmada. Cuenta con todos los permisos de Milei de los cuales carecen otros. Entra cuando quiere a las reuniones de Gabinete. Porta su celular sin inhibiciones mientras sus compañeros de elenco deben dejarlo en un cajón de la antesala. Sin desconocer la gigantesca influencia de Karina, la hermana del mandatario, Caputo es el hombre que se encarga cada día de labrar el liderazgo de su jefe y promover el sentido personalista del sistema.

La tarea absorbente no le impide observar que algunas cosas, dadas las circunstancias, se estarían poniendo en riesgo. La guerra sorda entre Karina y Victoria Villarruel podría digerirse, tal vez, como una historia palaciega frecuente en cualquier administración. No lo sería, en cambio, el desacople a la vista pública entre el Presidente y su vicepresidenta. Sobre todo, cuando no sobra la confianza de los mercados acerca del devenir libertario. Demasiado ruido sobre el ruido reinante. El Gobierno aguarda que dos hechos puedan sellar una tregua. La cumbre que Milei

tuvo con Emmanuel Macron en París, luego del incidente diplomático-deportivo que atizó un tuit de la vicepresidenta. La asistencia de ambos, en pocas horas, al acto de inauguración de la Sociedad Rural.

La misma preocupación es compartida por el otro Caputo, Luis, el ministro de Economía. "Toto" estuvo en la reunión del G-20 en Brasil dedicado a mejorar el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deteriorado desde que Milei cuestionó varias veces al titular del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. Kristalina Georgieva acostumbra a ser generosa hasta donde puede. Volvió a elogiar la lucha contra la inflación y el esfuerzo del Gobierno por mantener el equilibrio fiscal. Soslayó cualquier mención a las últimas medidas oficiales de intervención en el mercado cambiario para que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no se continúe ensanchando. El silencio, en ocasiones, suele expresar muchas cosas.

Tampoco Caputo escuchó de la directora búlgara ninguna mención a la posibilidad de fondos frescos que permitan anticipar el levantamiento del cepo. Una de las razones, entre varias, que genera recelo en los mercados. Puede que ese motivo haya disparado un tuit sobreactuado del ministro de Economía. Puede que haya influido también algún resentimiento atesorado del pasado. "Toto" escribió que Georgieva sería "la mejor directora de la historia del FMI".

¿Encerró ese elogio algún despecho contra la antecesora de la búlgara, la francesa Christine Lagarde? Ahora presidenta del Banco Central Europeo. Fue la colisión con esa mujer la que terminó eyectando a "Toto" Caputo del Banco Central en diciembre del 2018. Tiempo macrista. También, por haber utilizado reservas para controlar el valor del dólar. Testigos de ese momento recuerdan al ahora ministro agobiado, lloroso y pensando sólo en las causas penales que tenía pendientes.

"Toto" Caputo aflora en esta crisis con una personalidad rehecha surfeando los zigzagueos del Gobierno respecto del puerto de la economía. Aquella dolarización de la campaña de Milei parece haber quedado lejos. Hace pocas semanas el ministro de Economía proclamó que la moneda fuerte del futuro sería el peso. Surgió el proyecto de la dolarización endógena. Tras su paso por Brasil parece haber recobrado fuerza el proyecto de la competencia de monedas. La escuela austríaca empieza a cerrarse.

El debate transcurre envuelto por el dinamismo de las diferentes posturas y una indisimulable tensión. Alimentada con episodios enigmáticos. "Toto" Caputo, como ministro de Economía, **informó que se hicieron envíos de oro del Banco Central al exterior para administrar de manera "más eficiente" las reservas internacionales.** No dijo el monto, no habló del procedimiento ni en qué lugar del mundo habrían sido depositado.

Tanta opacidad jamás ayuda. © Copyright Clarín 2024

Opinión CLARIN – DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 39

### El tiempo del desprecio

#### COLUMNISTA INVITADO

#### Natalio R. Botana

Politólogo e Historiador. Profesor Emérito de la Universidad Torcuato Di Tella

unde en las democracias un tiempo del desprecio a la palabra. No es original ese estilo que denota el afán de pulverizar no adversarios sino enemigos. En el último siglo, al paso de los regímenes totalitarios, los enemigos eran catalogados como insectos que debían ser aniquilados: cucarachas para el estalinismo; gusanos para Fidel Castro; seres inferiores, inhumanos, para el nacional-socialismo. Los campos de exterminio, los hornos crematorios, los exilios en masa son testigos de aquel espanto.

En estos días, esa cultura del desprecio se incuba en regímenes populistas que derivan en autocracias, como en Venezuela y Rusia, y en democracias que se creían consolidadas. Esta perturbación arrancó en los Estados Unidos hace una década con la irrupción de Donald Trump en procesos electorales que lo condujeron primero a la victoria y luego a la derrota.

Entonces arremetió en las democracias la denigración del contrario para aplastarlo con palabras convertidas en proyectiles. Para Trump, tanto Hillary Clinton, a quien venció en 2016, como Joseph Biden, el candidato que lo desplazó en 2020, fueron por definición corruptos.

La palabra corrupción entró en el lenguaje como un apodo imprescindible: "corrupta Clinton", "corrupto Biden". Entró en escena la ofensa sistemática para eliminar corruptos proveniente de un demagogo que encubre con mentiras esa invocación de la virtud. La reciente renuncia de Biden a su candidatura no cambia un ápice este estilo; quien lo suceda en el Partido Demócrata sufrirá de entrada la misma condena, y tal vez procurará entablar, con ese delincuente convicto, una dialéctica semejante.

La modalidad hiriente de estos liderazgos se inserta en una mutación civilizatoria guiada por las redes sociales que, a su vez, acentúa la radicalización del discurso. Antes los improperios debían pasar por el tamiz de la prensa escrita, de la radio o la televisión; ahora esa clase de intermediarios se va evaporando, y en su reemplazo avanzan estos insultos a granel. En las redes no hay reglas; todas las pasiones corren sin mediación alguna.

La cuestión se agrava entre nosotros cuando un liderazgo con raigambre popular se apropia de ese aparato e irradia sus improperios para incitar a centenares de miles de seguidores: un "príncipe nuevo", diría Maquiavelo, que desde fuera del sistema establecido viene a transformarlo o, en la clave de una religión secular, viene a redimirlo de los males pasados.

No hay tampoco en esta materia mucha primicia. Los liderazgos carismáticos de ruptura con los usos establecidos suelen asumir un profetismo que anuncia la salvación de pueblos e individuos. Pero claro, estas visiones que a primera vista requerirían para ser emitidas cierta reverencia, avanzan envueltas en groserías plagadas de ultrajes; un lenguaje chabacano que para los seguidores merece ser celebrado.

Nadie se salva de este festival de exabruptos: críticos, periodistas y funcionarios caen en la misma bolsa pues la furia del príncipe no admite excepciones.

Así, en lugar de cucarachas y gusanos corretean

en el Congreso ratas y degenerados. Al menos, diría un escéptico, el escarnio asciende unos pasos en la escala zoológica.

Como se dice habitualmente que somos animales de costumbre, esta cultura del desprecio empieza a ser vista a la manera de algo natural, que debe ser comprendida en tanto refleja una personalidad bien intencionada, áspera si se quiere, pero que no va más allá de dichos gestos.

Un consuelo y un justificativo que no ex-

cusa este descenso hacia la humillación de quien no comulga con los dictados del poder. Puede haber nobleza en lo que es áspero, en el tronco de un viejo roble o en el frente de un edificio antiguo. No hay en cambio nobleza en la injuria o en la afrenta.

Por otra parte, este estilo se desplaza por el mundo en la forma de un Presidente viajero que es acogido con albricias en los centros que comulgan con unas utopías, mezcla de pasiones libertarias con un conservavenimos describiendo como una fuga a los extremos del arco político y un rechazo concomitante a los partidos que constituyen el centro de los sistemas políticos, tanto en sus versiones de centro-derecha o de centro-izquierda?

En parte es así, porque si bien las democracias no han sucumbido, adoptan de más en más estrategias defensivas frente a esta marea contestataria. Por eso son cruciales las elecciones de este día en Vene-

> zuela y la que vendrá en noviembre en los Estados Unidos; una por el conmovedor testimonio de una sociedad martirizada por la autocracia; la otra porque hay peligro de recaer en manos de un Donald Trump capaz de concentrar en sus manos los tres poderes clásicos de la república.

> El escenario mundial se agrava en nuestro país porque marchamos por el desfiladero de una crisis que exigiría mantener el rumbo del orden fiscal y del combate a la inflación; pero si ese rumbo se detenta en desmedro de políticas complementarias sobre los flancos econó-

mico y político, aumentará el riesgo del desencanto y descenderá la imagen positiva del Gobierno.

Una cosa, en efecto, es cooptar partidos para armar desde el gobierno una fuerza política y otra, muy diferente, es practicar el arte de la coalición con partidos afines. Por un lado, se sueña con otra hegemonía; por otro, se abriría camino para una política más constructiva. Para ello habría que dejar atrás el tiempo del desprecio.■



**MARIANO VIOR** 

rios como dispuesto a transar con las autocracias establecidas. Estas contradicciones son visibles en nuevas alianzas que tienen en común un desdén compartido hacia las democracias pluralistas. Los vientos que soplan sobre los Estados Unidos y Europa, y desde luego sobre nosotros, repudian las políticas que hacen suyas la concertación y el compromiso.

¿Es esta acaso otra confirmación de lo que

durismo tan atado a conceptos reacciona-

### TRIBUNA

# El periodismo, bien gracias

### Lluís Foix

Peridodista. Ex Director adjunto de La Vanguardia, de Barcelona

a noticia de que Colón había regresado del Nuevo Mundo llegó a Moscú seis meses después de que sus naves alcanzaran tierras peninsulares.

Leo estos días que el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 en el teatro Ford de Washington se supo en Londres doce días después. La ciencia ha sido la gran compañera de viaje del periodismo hasta el punto de que en estos tiempos digitales la transmisión de noticias es inmediata, en tiempo y espacio reales, independientemente de si el contenido es cierto o falso.

El rumor es la antesala de la noticia, vociferaba muchas noches José María García asustando a cualquiera que se sintiera interpelado por un comentario por el célebre

chafardería y como noticia es falsa. No se trata de decirlo antes, sino de decirlo bien y sustentado por datos.

El periodismo que se formula más preguntas que respuestas vive unos tiempos de esplendor porque tiene a su alcance la transmisión inmediata y la posibilidad de analizar los hechos sin acudir a metáforas ni a conjeturas.

El atentado contra la vida de Donald Trump lo hemos visto muchos en directo y podemos concluir que tendrá una incidencia espectacular en las elecciones de noviembre. Pero queda mucho por saber.

Las encuestas, los presentimientos y las valoraciones en todos los estados serán analizados por el periodismo de calidad, que influye en los círculos del poder local, nacional y global. La ventaja de las nuevas tecnologías falocutor deportivo. Dar crédito al rumor es vorece más al periodismo solvente que a las

maquinaciones y manipulaciones que se mezclan en las redes distorsionando la realidad. La inmediatez socializa la información y la opinión. Y esto es interesante y positivo. Pero la lucha del futuro no será solo de clases. sino entre los bien informados y los incautos involuntarios que no saben separar el grano de la paja. Son los que se dejan llevar por los impactos, eslóganes, fantasías o falsedades que cualquiera puede poner en circulación.

El gran enemigo en esta era hiper-informada no es otro que la ignorancia que bebe de fuentes basadas en los "hechos alternativos" que expuso sin rubor Kellyanne Conway, la consejera de Donald Trump el mismo día de la inauguración de su mandato en enero del 2017. Hay quien piensa ingenuamente que la buena información es gratuita.

Copyright La Vanguardia, 2024

### Sociedad

### **Tendencias**







Cocina. Iana y Katy, en su creperie rusa Blin Blin. GUILLERMO R. ADAMI

Llegan por la residencia y por el derecho de suelo que les da el nacimiento de un hijo en el país. Algunos son chefs con experiencia en Rusia y Europa.

# El nuevo boom de la gastronomía porteña: restaurantes y bares liderados por inmigrantes rusos

### Adriana Santagati

asantagati@clarin.com

Aunque hablen español, el acento los delata. La oleada inmigratoria rusa se ve cada vez más en las calles porteñas. Y en los últimos meses, se está expresando en una tendencia incipiente, pero en alza: la apertura de locales gastronómicos manejados por rusos.

Las razones del boom ruso fueron ampliamente contadas. Salir de su país por cuestiones políticas y falta de libertades, la guerra con Ucrania, la posibilidad de conseguir fácilmente la residencia en Argentina y el derecho de suelo que da el nacimiento de un hijo en estas tierras. Las razones del boom gourmet, las explicarán sus propios protagonistas en esta nota.

A fines de mayo, la apertura de Musgo, un innovador y creativo restaurante en Nicaragua al 4700, en Palermo, puso el fenómeno en escena. Si bien la mayoría de estos nuevos inmigrantes trabajan de manera remota o siguen manejando sus negocios, en los últimos siete meses ya abrieron al menos seis restaurantes, bares y cafeterías.

El de la pareja de Konstantin Vo-



Konstantin y Ksenia. En su restaurante Musgo, en Palermo. NISCOVOLOS

(28) es un caso paradigmático del perfil de esta nueva inmigración. El es un chef con más de 20 años de experiencia en Rusia y Europa; ella, experta en administración, fue manager de las tiendas de indumentaria Uniqlo en su país. Llegaron en diciembre de 2022: Ksenia estaba embarazada de siete meses y en febrero de 2023 nació Sasha.

"Cuando empezó la guerra, en la tienda terminaron la actividad a la semana. Al tiempo que me vine a la Argentina, la empresa ya se había ido de Rusia", cuenta. La pareja ronin (37) y Ksenia Romantsova decidió irse del país "por la guerra, lor que no se negocia.

porque pueden reclutar a cualquier hombre. Y porque estamos en contra de la política que hace el gobierno de Rusia con los derechos LGBT, con los valores humanos. No hay libertad", afirma.

Esas dos razones se repetirán en las respuestas de varios de los entrevistados. La abuela de Igor Cotleron (36) estuvo retenida en un campo del stalinismo desde los 5 a los 15 años porque su bisabuelo "se construyó una buena casa y lo consideraron un enemigo de la nación". Para él, la libertad es un va-

Se define como un activista contra Putin y su poder. Seguidor de Navalni, participó de varias actividades de la oposición, como ser observador en las elecciones. Dice que nunca estuvo preso, pero que una vez "pasé siete horas en el departamento de policía", que recibió "varias llamadas de gente del gobierno tratando de pararme" y cuenta que una vez esa gente cayó a las 11 de la noche a la casa de su madre "para explicarle los problemas que yo podría tener".

A la hora de que estalló la guerra con Ucrania, ya había decidido que se iba a ir de Rusia. A los ocho días, estaba fuera del país. Emprendedor desde los 18 años, vendió la cadena que tenía de de negocios de reparación de celulares y su marca de café de especialidad.

Al negocio del café volvió: el 20 de diciembre de 2023, abrió la cafetería Birdy Birds en Lavalleja al 600, en Villa Crespo. Allí hace café de especialidad y en sus próximos planes está empezar a tostar sus propios granos.

Después de que salió de Samara, la ciudad a 1.000 kilómetros de Moscú en la que vivía, se fue a Armenia y a Georgia, pero no podía evitar la presión porque "era de Rusia, por más que estuviera en con-tessen, reconocido por el 50 Best y

tra de Putin". Dice que nunca se sintió ruso, que empezó a buscar "un lugar donde pudiera ser local" y que creyó que "podría ser argentino en Argentina".

Krasavin Dmitry se presenta como en Rusia: primero con el apellido. Cuando se le pregunta por qué vino a la Argentina hace un año, no es la política lo que responde sino que se enamoró a primera vista de nuestro país. "Realmente. Desde el primer día que conocí Argentina hace 15 años, siempre soñé con vivir en Buenos Aires. La gente es absolutamente amigable", afirma Dmitry.

Nació y vivió en Moscú, dice que ama su ciudad, y que toda su vida trabajó en barras, en restaurantes y en varias de las marcas de destilados más importantes del mundo. Con 45 años, ahora está cumpliendo su sueño y, con sus socios y compatriotas Oxana Urchenko, Mikhail Krasavin y Daria Krasavina, en agosto van a abrir Buro Arbol en Cabrera al 5700, que será una cafetería por la mañana y un bar de vinos por la noche.

"Entiendo que para los argentinos la comida es muy importante. Nos gustaría presentarles platos de Rusia, pero aún no estamos listos. Vamos a dejar que Buro Arbol trabaje", comenta sobre el proyecto que, señala, tendrá el interesante desafío de la convivencia de los formatos café y bar. Y espera que la economía "esté muy bien y la gente viva sin problemas" porque, asegura, "tengo planes largos con Argentina".

Ivan Semchenko y Aleksandra Artamonova llegaron hace un año y también apostaron a un bar, Faro, que abrió en enero en Gorriti al 5800 con una propuesta de música y cocktails artesanales de estilo aperitivo y tiki para los que usan bitters y licores que elaboran ellos mismos. Iván lleva diez años trabajando en bares y restaurantes (fue gerente del bar de Moscú Delica-

Sociedad CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 41

la Guía Michelin) y Aleksandra trabajó para marcas de lujo y organizaba eventos y cenas para artistas en el Museo Garage de Arte Contemporáneo de la capital rusa.

"Siempre tuvimos el deseo de probarnos fuera de nuestro país, adquirir nuevas experiencias y aprender una nueva cultura. La guerra aceleró nuestros planes. Elegimos Sudamérica porque siempre nos impresionó su cultura y sus tradiciones. Y Argentina nos pareció el país más lindo, seguro y confortable y entendimos que tiene una dirección muy prometedora en gastronomía: los vinos argentinos han tomado posiciones de liderazgo en el mundo y cada vez más bares y restaurantes argentinos reciben premios mundiales", explican.

Varios de los entrevistados remarcan este punto: que la gastronomía es una oportunidad de negocio en la Argentina, incluso en un contexto recesivo como el actual.

"El argentino no tiene un mango, pero va a comer a algún lado. Salís sábado y domingo, y parece otro país", señala Katherina Paloma, una de las dueñas de Blin Blin, una crepería rusa que abrió en febrero en Reconquista al 800.

Ella tiene 41 años y vino hace nueve a la Argentina, porque su

### La gastronomía es buen negocio en la Argentina, coinciden.

marido la impulsó a emigrar "a una aventura nueva". Ya entonces en Europa no les dieron la visa, y llegó a este país del que sólo conocía tres cosas: "Tango, fútbol y Natalia Oreiro". Le encantó y ahora "ya estoy argentinizada".

Pastelera profesional, trabajó en restaurantes sin hablar todavía una palabra de español, y armó su propio emprendimiento de tortas (que sigue vendiendo a pedido desde el Instagram con su nombre). Iana Sinitskaia (36), socia en sus dos proyectos, vino en 2017 en unas vacaciones con su familia y acá conoció a Sergei, otro ruso del que se enamoró. "En un mes me mudé y empecé una vida completamente diferente", dice.

Con la crepería (con la que les fue tan bien que ya planean abrir su primera sucursal), Iana y Kathy quisieron dar a conocer otro plato tradicional de su país.

"Los crepes rusos son un poquito más esponjosos que los franceses y la masa es mucho más sabrosa", resalta Kathy. Dice que en Rusia los comen en cualquier situación, desde rellenos con una boloñesa como principal, o con rellenos dulces como leche condensada o mermelada de frambuesa. Acá, por supuesto, también les ponen dulce de leche. ■

### Alerta rellenos

# Los cirujanos, cada vez con más casos de estética facial mal hecha

Aseguran que el problema se disparó después de la pandemia. Y que la precarización laboral genera más médicos sin formación en inyecciones.

### Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

El bótox (toxina botulínica), los rellenos de ácido hialurónico y el colágeno son los inyectables más populares y demandados en rejuvenecimiento facial. Pero estos productos -que están aprobados por la ANMAT- no siempre son aplicados por manos idóneas. Incluso si esas manos son de un médico.

Durante la pandemia, muchos médicos inexpertos se volcaron al área de la estética facial. sin contar con una formación adecuada, criterio estético ni una curva de aprendizaje. Ante la falta de capacitación profesional en cirugía plástica, sumada a la precarización laboral en el sistema sanitario, las complicaciones por la aplicación incorrecta de inyectables se incrementaron drásticamente en los últimos tres años.

No ocurre solo en nuestro país. Las fuentes consultadas por Clarín señalan que aumentaron aproximadamente un 300% en Latinoamérica y que, en Argentina, los casos del "síndrome de sobrellenado facial" crecieron entre un 35 y 40%. Entre estas complicaciones se incluyen la nariz de avatar (el exceso de producto se esparce en los costados de la nariz), el signo del sol naciente en las ojeras, los cachetes de ardilla, los labios de pato y el famoso mentón de bruja.

En los últimos 5 años, los tratamientos de rejuvenecimiento facial crecieron el 20%. De hecho, conforme al último informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), el 31% de los procedimientos no invasivos que se hacen en Argentina son rellenos.

"La realidad es que cada vez más profesionales de la salud están realizando prácticas estéticas para compensar el deterioro de sus ingresos, pero sin la formación suficiente. Por otro lado, muchos pacientes se dejan llevar por las redes sociales o por los precios más bajos, como el 2X1", analiza Fernando Felice, cirujano plástico y docente de la Universidad de Buenos Aires.

### El fenómeno bótox

El bótox o toxina botulínica es producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta toxina neurotóxica comenzó a aplicarse en estética hace 22 años.





ro de complicaciones está en crecimiento permanente y tiene relación directa con la creación de un sin número de los llamados centros de estética no médicos. Cinco años atrás, la cantidad de pacientes que aparecían con problemas secundarios a inyectables era menor", refuerza Jorge Wetzel, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER).

La mayoría de las pacientes busca realzar rasgos positivos del rostro o atenuar signos de envejecimiento como arrugas, ojeras, flacidez, hundimientos, pérdida de voo, incluso, evitar tratamientos quirúrgicos. Los especialistas coinciden en que, en general, desconocen qué producto les inyectan y si el profesional está o no habilitado para dicha práctica. Suelen acudir por la propaganda en los medios electrónicos como Instagram o por recomendación de un amigo.

Diego Mecca, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva, cuenta que de cada diez pacientes que recibe por semana en su consultorio, cuatro acuden por un tratamiento realizado con profesionales que no son médicos o que tienen una habilitación restringida. "Lamentablemente, el núme- lumen en mejillas, labios delgados "Hace 2 años, el porcentaje era alre- un peligro". ■

dedor de 50% menos. Hay intrusismo por falta de ejercicio del poder de policía del Estado y esto es una cuestión de Salud Pública", cuestiona. "Hace 3 años, veía una complicación una vez cada dos meses. Hoy, me encuentro al menos con dos por semana", agrega Felice.

Jorge Pedro es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. En diálogo con este medio, señala que cada vez recibe más pacientes que presentan efectos adversos porque fueron a centros no autorizados o se realizaron tratamientos estéticos con médicos que carecían de conocimientos anatómicos del rostro. "No solo hay que saber diagnosticar sino minimizar la posibilidad de riesgos y actuar eficazmente para evitar secuelas y, en caso que se produzcan, saber tratarlas. Todo esto no lo realiza un intruso sino un médico formado especializado, un cirujano plástico o un dermatólogo", advierte.

Patricio Jacovella es especialista en Medicina Legal. Menciona que este año atendió cinco consultas privadas por deformaciones e infecciones en implantes inyectables faciales de siliconas. "Los problemas legales derivados por la falta de aceptación de los resultados estéticos y la gran cantidad de intervenciones quirúrgicas practicadas por profesionales ajenos a la especialidad sugieren que el aprendizaje de esta disciplina médica no puede quedar librado a la improvisación", invita a reflexionar.

En Argentina no existe una Ley de Especialidades Médicas que delimite las incumbencias de los expertos. La normativa de la Ley 23.873 es general. Uno de sus artículos reza "emplear el título de especialista y anunciarse como tal", pero no alude a la obligación de tener el título para ejercer la especialidad. La deuda es ministerial.

"Este vacío legal es aprovechado por médicos que, sin ser especialistas en cirugía plástica, efectúan intervenciones y tratamientos simplemente avalados por su matrícula profesional", critica Jacovella.

Pedro también polemiza sobre esta cuestión: "Al no estar legislado el ejercicio profesional, el intrusismo no puede ser definido como un delito hasta que no se cometa un daño, pero no deja de entrañar

42 Sociedad Sociedad

### El pionero de los pagos con QR en la Argentina

CONTÁMELO OTRA VEZ

Maxi Kronenberg mkronenberg@clarin.com



"Quería hacerle la vida más fácil a la gente: vivo en Cañuelas, trabajo en Buenos Aires. Veía que tenían que hacer la cola los días de lluvia o bajo el sol, pero con una vocación de pago impresionante para sus cuentas o sus cosas. Entonces pensé ¿cómo podemos hace algo más fácil, que puedan pagar la luz, el agua y gas desde un celular?".

Jorge Zanabone, analista de sistemas devenido en emprendedor, cuenta la historia, su propia historia. Tal vez no sea muy frecuente en el común de la sociedad, pero para el ecosistema de bancos y fintech podría ser un **superhéroe**: trajo el código QR al país y **diseñó uno propio**, 100 por ciento argentino, para poder pagar con el celular a través del famoso código-lector que exhibe un "jeroglífico" en blanco y negro.

El código QR está cerca de cumplir diez años en Argentina. Este módulo para almacenar información bidimensional fue creado hace 30 años por el japonés Masahiro Hara y dos colaboradores personas en la empresa Denso Wave, subsidiaria de la automotriz Toyota. Significa "Quick Response" ("Respuesta rápida") por sus iniciales.

Sin embargo, el QR arribó al país en 2015 y llegó para quedarse por su fácil utilización y rápida adaptación en los usuarios y por su capacidad de almacenamiento 300 veces superior a la del código de barras, su "hermano mayor", en vías de extinción.

En estos casi diez años, el uso del QR con el celular revolucionó el modo de vida de los argentinos: puede servir para leer el menú en un restaurant o pedir un delivery, para escuchar música o un audiolibro. También deleitarse con una obra de arte en un museo o conocer al artista, para ir al cine o al teatro, andar en bicicleta, armar un CV, descargar una receta o abrir el Whatsapp en la PC. Es ideal como tarjeta de embarque para poder viajar en avión o votar a través de la pantalla de la TV. Un QR como portero eléctrico o para entrar a cancha, entre la multiplicidad de servicios que ofrece.

Pero aquí, su uso picó en punta como método preferido para medios de pagos digitales, desplazando a los pagos con efectivo a través de tarjetas de crédito y/o débito entre las preferencias del consumidor. Es que el QR atravesó todas las generaciones posibles, desde los más chicos hasta los más grandes. Es un lector tipo escáner: a través del celular, el dispositivo se activa cuando está en modo foto. Luego hay que apuntar al código: puede generar un link para abrirlo como si fuese una web o, directamente, el importe que indica el comercio en el caso de medios de pagos.

"Ese es el **círculo virtuoso**: QR, celular e Internet, los **tres pilares** que hacen que Internet busque lo que necesita ese QR", subraya Zanabone, presidente del club Cañuelas, que milita la Primera B en el fútbol de ascenso de la AFA. Zanabone trajo por primera vez el QR a la Argentina, al menos, en cuanto a medios de pagos digitales se trata: cada vez que asiste a eventos *fintech* lo presentan como "el descubridor del QR" que en 1994 inventaron los japoneses.



Solidario. "Quería hacerle la vida más fácil a la gente", afirma Zanabone. MAXIFAILLA



Práctico. El QR se vincula con Internet.

Todo comenzó en 2012. "Veía que en el mundo se usaba el QR para distintas cuestiones: ibas a un museo y tenías un QR, cuando lo escaneabas te llevaba a una página web, a la obra del artista, a un texto en inglés, en español o en el idioma que sea", recuerda en diálogo exclusivo con Clarín.

"Después me enteré de que en China, el QR se usaba como medio de pago, pero eso no despertó mi interés. Vino porque quería hacerle la vida más fácil a la gente: que puedan pagar desde la cocina, desde su casa. Ése era mi verdadero objetivo. También quería demostrar que se podía innovar y ser disruptivo en ese momento. Había que demostrarlo: necesitaba un cliente -que representa a quien cobra- y una billetera virtual, en el lugar de a quién paga", explica.

En 2015, Zanabone y su equipo de programadores fundaron la empresa Yacaré. Tras haber diseñado el primer QR argentino creó la billetera virtual, también del mismo nombre. "La hicimos para poder mandar un pago a un QR", comenta su creador.

Luego se asoció con Ricardo Saban, un hombre alejado del mundo de la Informática, pero con visión para invertir en un nuevo producto tecnológico. Además tenía contactos para hacer negocios con los players del mercado de medios de pago. Juntos visitaron unas 60 empresas fintech para ofrecer el producto. Ambos se encontraron con trabas propias del ecosistema. Sobre todo, el monopolio que había en el sistema de medios de pago. "Me decían 'está buenísimo, pero no es el momento, va a pasar mucho tiempo, no va a funcionar. El código de barras será siempre el rey", cuenta. Finalmente, el primer pago en Argentina se hizo desde la billetera Yacaré en un QR impreso en la boleta de Rentas, en el impuesto de patentes de vehículos del Gobierno de la Ciudad.

El 5 de marzo de 2015 fue un **día histórico** para los pagos vía QR, cuando una mujer vio el código en la factura para pagar la patente: Andrea Julia se registró en la *app* de Yacaré, cargó su tarjeta de crédito y pagó la patente sin inconvenientes. El importe quedó automáticamente debitado de su tarjeta.

La boleta de rentas indicaba que podía descargar el código con cualquier aplicación. Luego, el escáner del celular la condujo a una página que emitía el siguiente mensaje: "Usted está intentando pagar una patente de Rentas de la ciudad de Buenos Aires. Por favor descargue la aplicación Yacaré, homologada hasta este momento, para poder hacer un pago seguro", cuenta Zanabone. Fue el primer pago QR registrado en Argentina.

"Hace poco le pregunté a ChatGPT qué billetera virtual había hecho el primer pago de QR en Argentina. Me contestó 'Yacaré'. No lo trajimos sino que lo construimos. Para mí es **un orgullo**", comenta su creador. Sin embargo, la mayor alegría de Anabone son "el premio por el esfuerzo, el respeto de la industria hacia mi persona y el orgullo que sienten y me demuestran mis amigos".

A fines de 2022, la multinacional Fiserv compró Yacaré, creadora del código QR en Argentina. Hoy en día, todas las billeteras virtuales lo utilizan como medio de pago habitual. Zanabone se desempeña como director de Desarrollo de Nuevos Negocios de esta compañía adquiriente en el ecosistema fintech. La "mecha" se prendió cuando el Banco Central advirtió que el QR podía ser de uso masivo. En 2018, la entidad armó una mesa de innovación y convocó a bancos y fintech para convertir al QR en un producto interoperable. Esto significa unificar criterios para que haya un solo código QR disponible, para que los comercios puedan cobrar en lugar de habilitar varios QR's para cada banco o billetera.

El 10 de enero de 2018, el Banco Central lanzó un comunicado para que las empresas que quieran trabajar con el QR tengan que cumplir con un estándar internacional. "Ese día se prendió la mecha de la interoperabilidad", subraya Zanabone.

Según registros de Yacaré, en el primer mes (marzo de 2015) obtuvo 150 pagos a través del código QR, realizados mediante esta billetera pionera en lanzar este producto. Casi diez años más tarde, de acuerdo al informe del BCRA de mayo de 2024, los argentinos realizan más de 42 millones de operaciones por mes a través del QR interope-

### Jorge Zanabone es analista de sistemas devenido en emprendedor y hace casi diez años impulsó el medio de pago que ahora genera millones de operaciones.

rable, registrando un volumen de 522,2 mil millones de pesos a nivel transacciones.

"Supera la cantidad de pagos con tarjeta de débito o crédito. El QR favorece la cobranza rápida porque es un pago inmediato. El carnicero o verdulero tienen un QR, ya que los bancos invierten mucho en promociones para incentivar este medio de pago logrando descuentos o reintegros. El QR tendrá larga vida en Argentina, pese a que la tecnología evoluciona a pasos agigantados. Tenemos que buscar evoluciones y habrá nuevas tecnologías como apoyar el celular sin tener que escanear el QR (NFC). También está el contactless, como si fuera la SUBE, pero no compiten entre ellas", aclara.

La implementación de Inteligencia Artificial será clave a corto plazo. El anillo o pulsera contactless se instaló en eventos multitudinarios como Lollapalooza. "A los chicos les dan pulseras o anillos para cargar el saldo y que sea más rápido. Se conoce como 'ráfaga de pagos' y ya existe con pulseras. En el futuro podrías pagar a través de un anillo o con tu dedo si cargas dinero a tu huella digital", concluye.

# Como todos los años, Clarin dice presente en la Exposición Rural.



Del 18 al 28 de julio visitanos en nuestro espacio de juegos para chicos en el Pabellón Verde.

Te esperamos!







44 Sociedad

#### SOBREMESA SIN CULPLAS

# ¿Tomar agua con limón en ayunas sirve para adelgazar?

### CONSULTORIO



Mónica Katz Médica nutricionista



anto el limón como el bicarbonato están de moda. Es probable que hayas escuchado influencers en redes sociales o incluso algún conocido te haya comentado que vive fantástico, que se siente mejor, que perdió peso y hasta curó su cáncer utilizando bicarbonato o limón. Es decir, usando dietas alcalinas o ácidas.

Proliferan cada vez más las tribus alimentarias que buscan mejorar su dieta de esta manera. ¿Qué hay de cierto en que hay que usar limón o bicarbonato para acidificar o alcalinizar tu cuerpo? ¿Y en que el agua con limón en ayunas ayuda a adelgazar? Hoy quiero contarte qué dice la evidencia científica detrás de todo eso.

#### Dietas ácidas o alcalinas: sí o no

La primera pregunta que debemos hacernos es si es necesario acidificar o alcalinizar nuestras dietas. **La respuesta es no.** 

Pero empecemos por lo fundamental: las definiciones. Hay un concepto clave en todo esto y el es pH. El potencial de hidrógeno (de ahí sale pH) es un índice utilizado en química, que expresa el grado de acidez o alcalinidad de un líquido, que varía entre lo ácido y lo alcalino. Cuanto más alto, más alcalino y cuanto más bajo, lo contrario, es decir ácido.

El pH de la sangre humana es de alrededor de 7 o 7.3. Por debajo de 7 es ácido y, por encima, alcalino.

Como verán, el rango es muy estrecho y sin embargo el cuerpo dispone de **tres me- canismos maravillosos** para la acidez y la alcalinidad. ¿Y cómo la regula el cuerpo?

En primer lugar, con sustancias amortiguadoras químicas que el cuerpo naturalmente produce y actúan al instante; después, con cambios en la respiración que tardan minutos u horas en equilibrar el PH; y por último, con cambios en el riñón que demoran horas o días, que pueden provocar acidez o alcalinidad.

¿Por qué importa la acidez o la alcalinidad? Porque muchas variables del cuerpo funcionan de acuerdo al pH: enzimas digestivas, transporte intracelular de membrana y hasta los virus utilizan por



Mito. No hay ningún componente del agua con limón que por sí solo te haga perder peso.



Si querés que tu alimentación sea más alcalina, no son necesarios los recursos extremos. Una forma saludable de lograrlo es comer fruta y verdura". ejemplo la acidez para cambiar su forma e infectarte más.

Así que ya sabés: **el pH importa**, está íntimamente regulado, y de eso, en general, se encarga el cuerpo sin ayuda.

No obstante, si querés que tu alimentación sea más alcalina, no es necesario caer en recursos extremos. Una forma saludable de lograrlo es **comer fruta y verdura**. Y recordá que deberíamos ser vegetarianos "a tiempo parcial".

### ¿Y el agua con limón a la mañana?

¿Por qué se puso de moda el agua con limón a la mañana? Porque empezó a circular que ayudaba a adelgazar y a acidificar la dieta.

Seguimos **derribando mitos**: no, no hay ningún componente del agua con limón que

por sí solo te haga perder peso.

Pero (siempre hay un pero), el agua con limón sí puede ayudarte con el control del peso porque dos vasos de agua con o sin limón previo a las comidas aumentan la saciedad, es decir tu capacidad de regular la porción, pero no a la mañana en ayunas, sino antes de las comidas.

Te explico el mecanismo: el líquido arma como una especie de globo en el estómago. Y por otro lado, el ácido del limón, hace que el **se vacíe mucho más lento**.

Así que ya sabés: en ayunas no, pero antes de las comidas el agua con limón puede ser una aliada.

#### Beneficios del limón

El limón aporta vitamina C (o ácido ascórbico) y ácido cítrico. ¿Son buenos? Sí, antioxidantes del cerebro, del corazón, de los vasos sanguíneos. Él ácido cítrico ayuda a prevenir los cálculos renales y seguro sabés que la vitamina C es buenísima para mejorar tu inmunidad.

Pero ojo, pueden favorecer acidez, reflujo y por supuesto, aumentar el riesgo de úlceras si consumís en exceso. Y si tu dieta es muy ácida también puede hacerte perder hueso.

No quiero cerrar sin abordar un último tema: ¿sirve el limón o las dietas ácidas para el cáncer? En torno a ese tema hay una controversia absoluta.

Una lado de la biblioteca dice que como la célula tumoral usa mucha energía, mucha glucosa, cuando hacés una dieta sin azúcares y sin hidratos, esa célula está en estrés y no crece.

El otro lado sostiene que si hacés una dieta ácida empeorás no solamente la respuesta a los fármacos para el cáncer, como la quimioterapia, sino que el cáncer se acelera.

Así que todavía **no hay acuerdo** para que tengas que hacer una dieta alcalina o ácida si estás atravesando una enfermedad oncológica.

Y por supuesto, como digo siempre, si tenés alguna duda de esto, el mejor asesor es tu médico de confianza. Recordá que siempre él te va a poder responder con evidencia si eso que escuchaste en redes sociales es mito o realidad. ■

# Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



No se requieren originales en papel. Se deberán subir digitalmente a https://premioclarinnovela.clarin.com/

### CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30.07.2024

Un prestigioso jurado elegirá la novela ganadora, cuyo autor recibirá la suma de \$5.000.000 y la publicación de su obra.



Samanta Schweblin



**Mariana Enriquez** 



**Alberto Fuguet** 

Consultas a novela@clarin.com









46 Sociedad CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

Una reciente revisión de estudios científicos realizados en Alemania sobre la masa corporal analiza el rol de la distribución de grasa en el organismo.

# Cómo tratar la obesidad para que se torne metabólicamente saña

#### Florencia Cunzolo

fcunzolo@clarin.com

Presión arterial dentro de sus límites, glucemia, colesterol y triglicéridos también en valores considerados normales (al menos, la mayoría de ellos). El problema surge al evaluar el índice de masa corporal (IMC), que muestra que la persona cuyos análisis y chequeos dan bien está excedida de peso. Una revisión de estudios publicada este mes en la revista Nature Reviews Endocrinology intenta responder algunas dudas sobre la obesidad metabólicamente sana, en base a la evidencia científica disponible.

"El concepto de salud metabólica, en particular en la obesidad, atrajo la atención de la comunidad científica y se utiliza cada vez más para determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y complicaciones relacionadas con diabetes mellitus", introducen los autores del trabajo, Matthias Schulze y Norberto Stefan, del Centro Alemán de Investigación de Diabetes.

Uno de los grandes problemas del avance de la obesidad -que en Argentina afecta a un tercio de los adultos, mientras que otro tercio vive con sobrepeso- es que generalmente conduce a problemas metabólicos, caracterizados por resistencia a la insulina (prediabetes y diabetes), aumento de la presión arterial (hipertensión) y dislipidemia (colesterol no HDL alto y triglicéridos elevados).

Ese combo metabólico pone en riesgo el corazón, el cerebro y aumenta las chances de desarrollar varios tipos de cáncer, entre otras enfermedades no transmisibles.

Pero, dentro de la población con obesidad (IMC mayor a 30) se estima que entre un 15 y un 20 por ciento tiene la mayoría de los demás parámetros dentro de lo normal. Es decir que se encuadrarían dentro de lo que se considera obesidad metabólicamente sana.

El IMC se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla (altura) en metros (kg/m2). Por ejemplo una persona que pesa 60 kilos y mide 1.60 metro de estatura tiene un IMC de 23.4 (60/1.60 = 60/2.56= 23.4). Si el resultado del cálculo supera 30 se considera obesidad.

En la revisión se da cuenta de otros subgrupos específicos analizados en diversos estudios: per-



Actividad clave. La actividad física es fundamental para combatir el exceso de peso. SHUTTERSTOCK

camente sano, con obesidad metabólica no saludable y peso normal metabólicamente no saludable. Estos grupos muestran diferencias significativas en su riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte.

Según los autores, el riesgo cardiovascular en personas con OMS, en comparación con el de personas con un peso normal metabólicamente sano, es "moderadamente elevado", si se toman en cuenta definiciones ampliamente utilizadas

### El valor de masa corporal superior a 30 indica obesidad.

de la obesidad metabólicamente sana (existen más de 30, en base a distintos criterios clínicos).

Esos estudios indican que el riesgo de enfermedad cardiovascular es aproximadamente un 50 por ciento mayor en las personas con OMS en comparación con el de las personas con peso normal saludable. Pero, curiosamente, el riesgo es significativamente mayor para las que tienen peso normal, pero con un perfil metabólico alterado: puede incluso duplicar el de los individuos con peso normal saludable. En esos hallazgos reside, según los autores del artículo, el quid de distribución de la grasa.

"Nuevos datos genéticos respaldan la hipótesis de que la distribución del tejido adiposo corporal, incluida la capacidad de expandir la masa de tejido adiposo en el compartimento de tejido adiposo glúteofemoral, es un determinante importante de obesidad metabólicamente saludable", concluyeron.

Al analizar datos de la III Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de EE.UU. y del estudio del Biobanco del Reino Unido se descubrió que el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular no era mayor en las personas con OMS, en contraste con un riesgo muy elevado en las personas con obesidad metabólica no saludable.

"Estos datos respaldan que la distribución de la grasa corporal debe tenerse en cuenta a la hora de definir la salud metabólica", ya que influye en el riesgo de enfermedad cardiovascular, afirmó Schulze, director del Departamento de Epidemiología Molecular del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke. "El IMC no refleja anomalías metabólicas asociadas a la acumulación de grasa abdominal interna y en el hígado en personas obesas y quienes tienen peso normal", aclaró Stefan, catedrático de Diabetología Clínica Experimental en el Hospital Unisonas con peso normal metabóli- la cuestión: la importancia de la versitario de Tübinga, Alemania.

Los análisis genéticos citados por los autores muestran que la capacidad reducida del cuerpo para almacenar grasa en las nalgas y los muslos es un determinante muy fuerte e independiente de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir que no es lo mismo acumular grasa en la zona abdominal (alrededor de los órganos, lo que representa un riesgo mayor) que en las caderas o muslos.

En la misma línea, el profesor

### En Argentina, esta patología afecta a un tercio de los adultos.

Matthias Blüher, de la Universidad de Leipzig y del Centro Helmholtz de Munich (Alemania) explicó durante la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en octubre pasado, que la forma en la que esa grasa se almacena en el cuerpo es clave.

"Cuando los obesos tienen grasa almacenada visceralmente o alrededor de sus órganos (como en el hígado), los datos muestran que tienen muchas más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellas que almacenan grasa de manera más uniforme en todo el cuerpo", afirmó Blüher. Y agregó que el comportamiento del tejido adiposo en las personas obesas, y no el IMC es lo que determinará si su obesidad es "saludable" o no.

Las personas con adipocitos (células que almacenan grasa) de tamaño normal, es menos probable que presenten complicaciones de la obesidad, mientras que quienes presentan adipocitos agrandados y tejido adiposo inflamado tienen más chances de que esas células presenten características como resistencia a la insulina, que conducen a complicaciones metabólicas. En personas con disfunción del tejido adiposo, esto puede provocar daños en el tejido, fibrosis y secreción de moléculas proinflamatorias y adipogénicas que contribuyen al daño de los órganos.

Los autores de la revisión reconocen que, para muchas personas con OMS, el estado metabólico saludable es solo de "naturaleza temporal". Para Blüher, el hecho de que las personas con OMS tengan un riesgo un 50 por ciento mayor de sufrir una enfermedad coronaria en comparación con las que tienen peso normal sin comorbilidades demuestra que quienes viven con obesidad pueden no tener complicaciones cardiometabólicas en un momento determinado, pero "siguen teniendo un riesgo residual mayor, aunque se encuadren dentro de lo que llamaríamos obesidad metabólicamente sana".

"Incluso en ausencia de otros factores de riesgo cardiometabólicos, el aumento de la masa grasa y la disfunción del tejido adiposo contribuyen a un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el control del peso y las recomendaciones para la pérdida de peso son importantes para las personas que viven con OMS", decía Blüher, quien considera "engañoso" al concepto que, en el pasado, con frecuencia conducía a darle una baja prioridad al tratamiento de la obesidad.

Consultada por Clarín, la médica especialista en Nutrición Mónica Katz opinó: "la obesidad metabólicamente sana no es un concepto nuevo y hoy se cuestiona porque sería un fenotipo transitorio". Katz fundó el Equipo de Trastornos alimentarios del Hospital Durand y dirige la Diplomatura de Obesidad de la Universidad Favaloro.

La médica enumeró las formas en las que el cuerpo engorda. "Una es armando nuevas células diferenciando nuevas células adiposas y en cada se pone un poco de grasa (hiperplasia). Otra es agrandando las que tenés (hipertrofia). Implica poner más grasa en cada una, lo que aumenta su diámetro. La tercera es depositar grasa ectópica (en tejidos que no son el órgano adiposo) en el hígado (deriva en hígado graso), cerebro (astrogliosis con deterioro cognitivo), corazón (insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular,) riñón (enfermedad renal crónica o insuficiencia renal), músculo (insulinorresistencia) v páncreas (diabetes)".■



48 Sociedad CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

# Una IA se metió en WhatsApp y ya genera controversias

El mensajero introdujo Meta AI. Sirve para buscar información y crear contenido. Pero a muchos usuarios les molesta y no se la puede eliminar.

WhatsApp lanzó una nueva actualización y sumó la herramienta Meta AI, un sistema de inteligencia artifical generativa que es bastante similar al ChatGPT, y que también se instaló en las aplicaciones de Instagram y Messenger.

Meta AI está accesible desde la barra de búsqueda, ubicada en la parte superior de la pantalla principal de la aplicación. Actúa como un asistente virtual, ofreciendo a los usuarios la capacidad de interactuar de manera sencilla y eficiente, facilitando respuestas a sus consultas y mejorando la experiencia de uso de la app, dicen desde la empresa Meta.

Con esta herramienta multifuncional, los usuarios pueden encontrar información, generar stickers y todo tipo de contenido, como imágenes y videos y acceder a información en tiempo real, por ejemplo para planifiar un viaje. Y se puede usar, también, dentro de los chsts grupales.

Pero a pesar de estas utilidades, muchos usuarios lo encuentran



Meta Al. Muchos critican que esté en el mismo casillero que se usa para buscar mensajes de WhatsApp.

invasivo y no tienen interés de tenerlo a disposición. Y critican que esté ubicado en el mismo casillero que se usa para buscar mensajes de WhatsApp anteriores.

Meta AI ya está en la mayoría de los teléfonos, porque se acopló a la app de mensajería y a las redes más usadas del país.

El chatbot usa lo que se llaman

Grandes Modelos de Lenguaje (LLM, por Large Language Models) y se puede aplicar tanto en dispositivos Android como iOS.

Para usarla en los chats grupales,

se debe abrir el chat del grupo elegido y escribir "@Meta AI" en el mensaje. Luego, se debe escribir la consulta o preguntar lo que se quiera hacer y enviarla para que la inteligencia artificial responda.

Los resultados son provistos por los motores de búsqueda como Google y aplican a diversas temáticas: deportes, entretenimiento, cultura general y eventos actuales, entre otros.

#### Qué hacer para no verlo

Para aquellos usuarios que prefieren no ver la nueva función de Meta AI en WhatsApp, es importante señalar que no es posible eliminarla de la aplicación.

Pero existen formas de minimizar su presencia. Por ejemplo, eliminarlo del chat en el que está presente. Algunas claves:

- Si Meta AI está configurado como un contacto independiente, simplemente elimina el contacto o deja de interactuar con él.
- ·Si está en un grupo, puede que necesites pedir al administrador del grupo que lo elimine.
- •En caso de que Meta AI esté integrado en un servicio de asistencia, revisa las configuraciones dentro del chat o del servicio para desactivar la asistencia automatizada.

Si no se logra desactivar Meta AI con alguno de los métodos anteriores, se puede optar por bloquear el contacto. Para eso se debe abrir el chat con Meta AI, tocar el nombre o número en la parte superior para ver la información del contacto, desplazarte hacia abajo y seleccionar "Bloquear contacto".

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR











# Llega una nueva aventura de Zenón, Percherón y los amigos de La Granja



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024.

Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

### PEDILA EN TU KIOSCO!

50 Sociedad CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

# Loan: el ex policía Méndez dio su testimonio y fue liberado

El supuesto informante del ex comisario Maciel estuvo preso nueve días. Dio un sólido relato acerca del hallazgo de las huellas y la zapatilla del nene.

GOYA, ENVIADO ESPECIAL

### **Ernesto Azarkevich**

misiones@clarin.com

El policía retirado Francisco Méndez (58) estuvo preso nueve días a pedido de los investigadores de la Policía Federal que trabajan desde hace más de un mes en la búsqueda de Loan Peña, quien fue sustraído el 13 de junio de las inmediaciones de la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, cerca de 9 de Julio, en Corrientes.

Las inconsistencias en las declaraciones del comisario Walter Adrián Maciel y Laudelina Peña, el haber podido probar que estuvo en la casa de su cuñada ese día y un sólido relato de cómo fue el hallazgo de las huellas y la zapatilla del chico en un barrial, pusieron fin a su estadía en un calabozo de la Delegación Goya de la Policía Federal.

En su indagatoria ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, el ex policía manifestó en su indagatoria: "me quiero referir al día 13 porque dijeron que estaba por la zona del naranjal (donde desapareció Loan). Eso es mentira porque ese día estuve en mi casa. A la siesta fui a almorzar a la casa de mi cuñada con mi señora y mi hijo. Tomé un vino y estuve ahí hasta las 4.30 o 5. Me levanté y le dije a mi señora que me iba a dormir a mi casa, me acompañó mi hijo".

Méndez, que ahora trabaja en un campo ubicado junto a la ruta 123, dijo que, esa noche, su patrón lo llamó para juntar las vacas al día siguiente. Como tenía que levantarse temprano pidió a su esposa cenar no muy tarde. Méndez explicó que fue al campo de Antonio Bertón con su hijo y que allí se enteró de la desaparición de Loan. El trabajo con los animales concluyó a las 10.30 y pidió a su patrón sumarse a la búsqueda del chico.

Según explicó, de su casa al campo hay unos 4 kilómetros y otros 7 kilómetros hasta la casa de Catalina, la abuela de Loan. Sobre la búsqueda detalló: "en el pueblo se me junta un amigo, Luque, y fuimos los tres a caballo. Entramos en el campo y rastrillamos todo, recorrimos lagunas y montes y chocamos con el alambrado de Vázquez, donde encontramos al primo o tío de Loan, que se llama Roque Noguera y otro también de apellido Noguera, que andaban de a pie. Me dicen para ir a la casa de Catalina, que estaban dando sanguches y agua".



Aliviado. Desde que salió del calabozo de una comisaría de Goya, Francisco Méndez trabaja en un campo.

vivienda de Catalina Peña lo hicieron a través de una picada (camino de pastizal), que él conocía porque antes tenía sus animales allí.

"No pude pasar por ese lugar con mi caballo y entonces saqué mi machete para abrir una picada. Primero encontramos un barrito donde no había nada, después en otro barrial más grande tenía pisadas: el lado izquierdo con calzado y el otro sin calzado. Donde estaba más hondo el barro se nota que se empantanó y más allá ya salieron las dos patitas (de un chico) peladas (sin calzado). Me dice Roque 'acá debe estar la zapatilla'. Le dije que el barro no se debía tocar, que había que preservar. Roque Noguera buscó señal y logró llamar a su hermana Gabina, que es policía. Yo tenía mi teléfono y tenía agendado uno que decía 'Cría. 9 de julio', que era de cuando yo trabajaba de sereno en el obrador en la rotonda y la Policía, cuando hacía el recorrido, me dejó ese número", reveló.

Dijo que llamó a ese teléfono y lo atendió un hombre de voz gruesa. "Le dije 'habla Méndez, estoy colaborando con la gente que está buscando al gurí'y que necesitaba hablar con el jefe. Me dijo 'yo soy el jefe', con voz firme. Le pregunté si era Maciel y me dijo que sí", señaló.

Según comentó Méndez, el ahora ex comisario Maciel le pidió que no llamara más a nadie. "Tres ve-Cuando se encaminaron hacia la ces me dijo eso y que venía al lugar.

### HOY HABRÁ UNA MARCHA

### La jueza rechazó el pedido de detención del abogado Fernández Codazzi

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, rechazó el pedido de detención, indagatoria y allanamiento de la vivienda del abogado José Fernández Codazzi, denunciado por Laudelina Peña, la tía de Loan, por haberla obligado a impulsar judicialmente la hipótesis de que el chico murió atropellado por la camioneta del ex capitán de navío Carlos Pérez y su esposa Victoria Caillava. El pedido había sido presentado por el abogado Fernando Burlando, representante de la mamá y los hermanos del nene buscado desde el 13 de junio. Por otra parte, hoy sde llevará a cabo una marcha federal en distintos puntos del país, entreellos, el Obelisco porteño.

Unos minutos después me salen cuatro mujeres del monte gritando '¿dónde está la zapatilla que encontraste?'. Les dije 'acá nadie dijo eso ¿por qué pregunta?'. Me dijeron 'vos encontraste la zapatilla de Loan y voy a buscar'. Le dije que no, que ya le comuniqué al comisario y que no podía buscar", precisó.

Méndez volvió a llamar al comisario unos 40 minutos después. La comisión policial se había perdido y tuvo que indicarles cómo llegar al lugar. Apenas llegó el comisario con los policías -según su testimonio-le preguntó dónde estaba la zapatilla y entonces fue por delante de la camioneta hasta el lugar.

"Cuando quedamos casi solos me dice Maciel 'vamos a levantar la zapatilla'. Le dije '¿qué pasa acá? ¿por qué me decis vamos a levantar la zapatilla si te dije que encontramos una huella?, no te dije que había zapatilla'. Antes de eso ya había llegado el suegro de Laudelina preguntando por lo mismo, pero yo no había dicho eso, me tenían loco preguntando. Le dije a Maciel 'ahí están las huellitas, ya sacaste foto, yo me voy", relató Maciel.

El comisario le pidió que esperara y le quiso decir "vamos a buscar si es que no está la zapatilla. Me arremangué y empecé a buscar. Laudelina, la hija, una señora de apellido Duarte y otra mujer dieron vuelta por el barro y no comenzaron a buscar por donde comenzaban las huellas sino que se metió en el barro profundo. Laudelina hizo dos o tres hincadas con un palo y de ahí saca la zapatilla. Entonces, la hija se sacó la alpargata y se metió en el barro, hizo un revuelo ahí. Maciel sacó la zapatilla y la dejó afuera, sacó fotos y de ahí se puso a llamar por teléfono".

Fueron entre cinco y siete llamadas, precisó Méndez. Y añadió: "se dio vuelta, me dijo 'vamos a sacar la plantilla de la zapatilla' y le dije que no. Entonces pidió a otro que estaba con él. Sacó del bolsillo una bolsa plástica y puso la plantilla. Volvió a llamar y al rato llegó una camioneta con una chica y un perro rastreador. Le hicieron oler la bolsa con la plantilla. La perra olía y daba vueltas, pero no salía para ningún lado. Daba la vuelta ahí y volvía. Hicieron tres intentos".

Méndez dijo que luego el ex comisario le pidió que pusiera la plantilla en la zapatilla donde estaba. "No le hice mas caso. Entonces él, con dos uniformados, la pusieron más o menos en el mismo lugar del barro. Yo le dije a mi hijo 'vámonos a la mierda'. Maciel me dijo que esperara, que ya venía el perito, pero le dije que no", apuntó.

El ex policía dijo que Maciel volvió a llamarlo a la 1 de la madrugada del sábado y le pidió que volvie-

### Méndez apuntó contra Laudelina Peña y Walter Maciel.

ra a la zona donde apareció la zapatilla, pero él se negó. A la mañana fueron a buscarlo policías de la Brigada de Corrientes para que los acompañara como baqueano.

Méndez volvió a ser llamado desde la Comisaría de 9 de Julio para firmar el acta de secuestro de la zapatilla de Loan en el barrial. "Le dije que a la noche volvía (de Mercedes). Paso, leo y firmo. Parece que no le gustó porque a la noche, cuando llego a 9 de Julio, llamé a Maciel y me dijo 'Méndez, quedate nomas en tu casa a descansar. Te llamo cuando está para firmar', pero nunca me llamó hasta hoy".

Agregó que el acta habría sido firmada por Pachucho Moreira y que se anotó que Maciel encontró la zapatilla. En otro tramo de su declaración, Méndez se refirió a Laudelina, la tía de Loan y la acusó de mentir sobre el hallazgo de la zapatilla.

"Miente cuando dice que buscó en el barro. Ella vino y buscó directamente dónde estaba. Esa mujer no tuvo ninguna duda de que la zapatilla estaba ahí porque fue directo. Sabía dónde estaba porque se fue derecho al barro profundo, no buscó desde donde comenzaba la huella sino que entró directo. Macarena (su hija) con ella. Cuando me presenté en forma voluntaria en Fiscalía dije exactamente esto y les cayó mal a varias personas porque estaban diciendo cualquier cosa. Que encontró Laudelina, que encontró Macarena, que encontró Pachucho. Por eso me presenté a declarar tal cual fue. No sé cuál es el circo de ellos, creo que es para desviar todo", manifestó. Ante consultas concretas en el Juzgado, Méndez dijo que le preguntaron por la zapatilla Laudelina, Maciel y Alfonzo (Benítez, papá de Bernardino). ■

Sociedad CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 51



A sangre fría. Una cámara de seguridad registró el ataque a balazos de un sicario, que luego fue detenido.

### Se entregó una mujer con pedido de captura por el crimen del playero en Rosario

Joana García (37) era buscada por el homicidio de Bruno Bussanich, cometido en marzo por un chico de 15 años.

Una mujer que tenía pedido de captura y era intensamente buscada por la Policía se entregó al viernes a las autoridades, cuatro meses después de que fuera implicada en el asesinato a sangre fría de Bruno Bussanich, el playero atacado a tiros por un adolescente en una estación de servicio Puma de Rosario, en marzo de este año.

Joana García, de 37 años, se presentó voluntariamente en la Comisaría 14, ubicada en Marcos Paz 6650, argumentando que su decisión se debió a que varios familiares le habían indicado que su nombre apareció en un informe del medio Rosario 3, en el que figuraba como una de las personas buscadas por el hecho. El autor material del

asesinato, un joven de 15 años, fue arrestado luego de los tres disparos letales que ejecutó.

En la sede policial, García, también reconoció ser la ex pareja de José Maturano, quien todavía se encuentra prófugo, después de haber sido acusado por el homicidio del chofer de trolebús Marcos Iván Daloia, de 39 años, ocurrido el jue-

ves 7 de marzo en la esquina de Mendoza y México. El conductor de la línea K recibió un balazo en la cabeza e ingresó en gravísimo estado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció tres días más tarde.

Vale aclarar que, durante esa semana, en diferentes puntos de la ciudad del sur santafesino se registraron varios ataques cometidos por sicarios y organizados por grupos narcos, en respuesta a una serie de requisas realizadas en la cárcel de Piñero, que había ordenado el Ministerio de Seguridad de la Nación. La serie de asesinatos a trabajadores en la vía pública alcanzó también a los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano.

El subjefe de la sede policial donde se entregó García se comunicó el viernes de inmediato con la Fiscalía de Homicidios. Finalmente, la mujer que tenía pedido de captura quedó detenida y próximamente será imputada.

Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación continúa solicitando ayuda a la ciudadanía mediante recompensas, para poder encontrar y arrestar a los sospechosos del crimen de Daloia. Según el MPA. Maturano fue identificado como el conductor de la motocicleta cuando se produjo el ataque. Por su parte, el acompañante aún no pudo ser reconocido.

Las autoridades difundieron un video que registró imágenes de los sospechosos buscados. Mientras tanto, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quienes aporten información que pueda conducir a la captura de Maturano y su cómplice. Patricio Saldutti, funcionario del MPA, señaló que la orden de detención contra el sospechoso se mantiene vigente. ■

### Un policía bonaerense mató a balazos a su ex suegra

En la madrugada del ayer, un femicidio sacudió la ciudad bonaerense de General Belgrano. Un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entró a la casa de su suegra en el barrio 102 y la golpeó hasta asesinarla. Luego atacó con un palo a su ex pareja. Un vecino la salvó y atrapó al asesino. El hombre ya tenía antecedentes por violencia de género y la Justicia le había aplicado una medida de prohibición de acercamiento a su ex mujer, a quien, hace cuatro días, había intentado agredir en Ranchos, donde ella trabaja.

El femicida fue identificado como Nataniel Schouten, que prestaba servicio en Pila, pero desde hacía un tiempo se encontraba con licencia médica. Según información oficial no tenía el arma reglamentaria.

La hija de Marcela Costilch-la víctima fatal-denunció haber sido atacada por el hombre, quien subió a su auto y le exigió que retirara la denuncia por violencia de género radicada recientemente. Luego, el agresor se dirigió a la casa de la mujer amenazada, en el barrio Callegari de General Belgrano. Allí la atacó con un palo de madera y le provocó graves lesiones, pero la joven pudo escapar y activó el botón antipánico. En 2016, el policía había sido condenado por golpear a otra joven en Belgrano después de una fiesta.





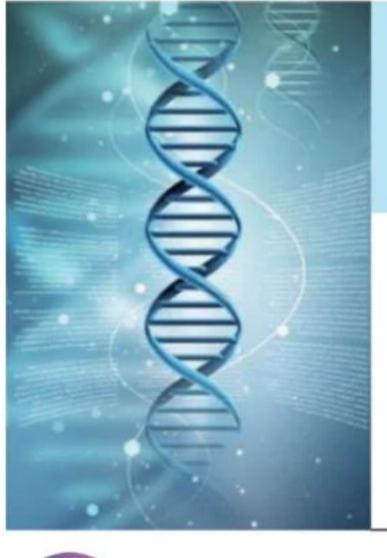

### **MASCULINAS** Tratamiento médico mediante ondas de choque bajo control elas tográfico Disfunción Eréctil (fibrogénica, neurogénica, fuga venosa) Enfermedad de Peyronie Retracción peneana Dolor prostático crónico

No invasivo - Indoloro - sin efectos adversos apto diabéticos - sin límite de edad

**DISFUNCIONES SEXUALES** 



Horario: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs

Turnos: 11-2878-4060

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618. Piso 3° "A". CABA info@shockwaveargentina.com / www.shockwaveargentina.com

### **Deportes**

**Juegos Olímpicos** 

# Volvió Equi Fernández y apareció el fútbol de la Sub-23: convirtió un golazo en un triunfo indispensable

El volante de Boca no había estado en el debut, y en la victoria de la Selección ante Irak, ayer, fue el dueño del equipo. Su gol, el tercero, trajo a la memoria el de Maradona a Grecia en 1994.



LYON, FRANCIA.

Maximiliano Uría

muria@clarin.com

Tiene potrero Ezequiel Agustín Fernández, el admirador de Juan Román Riquelme. Lo que aprendió en el barrio Santa Brígida de San Miguel se le nota en ese andar chueco y cansino, en esa forma de aguantar la pelota, en esa pasión para tirarse a trabar hasta con la cabeza, en ese pedido casi desesperado de cada una de las pelotas, en ese choque de manos que ensaya como invitando al duelo al rival cuando lo está por encarar mano a mano. También hay barro y suela gastada en ese golazo de zurda al

ángulo que hizo para sellar la indispensable victoria 3-1 de Argentina ante Irak por la segunda fecha del Grupo B. Sí, el Equi volvió y el fútbol apareció en Lyon.

A Fernández, que no fue titular en el debut de los Juegos ante Marruecos porque no estaba al cien por ciento desde lo físico, lo esperaban con ansias. Lo había reconocido Javier Mascherano el día previo al partido y volvió a hacerlo en la zona mixta luego del triunfo contra los árabes. "Es un jugador especial y fundamental para nosotros. Lo fue durante el Preolímpico y acá también lo va a ser", dijo el DT.

Fue el dueño del equipo el Equi y desde él creció el juego de Argentina. Su serenidad para manejar la pelota y sus buenos pases hacia adelante provocaron que se eleven los niveles de Cristian Medina y de Thiago Almada. Armó un festival de toques la Sub-23 y mereció ampliamente la victoria. Incluso debió golear. "Nos faltó un gol porque la diferencia de gol puede ser clave para la clasificación", se lamentó un integrante de la delegación.

Las estadísticas del volante evidencian el partidazo que jugó: fue el número uno en toques (105), en intercepciones (4), en recuperaciones (12), en duelos ganados (6 de 9) y en pases acertados (81 de 88).

No se movió como único volante central Fernández, sino que compartió el eje con Santiago Hezze y fue el que más se soltó. Llegó varias veces a posición de gol, una de las cuestiones que más se le cuestiona en Boca, donde lleva marcados apenas 2 tantos en 67 partidos. Pero de a poco va mejorando en ese apartado el mediocampista de 22

años. O al menos llega más veces a posición de peligro, como ayer en Lyon donde la colgó de zurda en el ángulo en un tanto que trajo a la memoria el gol de Diego Maradona a Grecia en el Mundial 1994.

"Que Equi no se vaya a Arabia, que no se arruine la carrera", decía afuera del estadio un español de unos 60 años, hincha de Real Madrid y que vivió 10 años en Argentina. A su lado, su hija nacida en Buenos Aires y fanática de River por herencia materna, no dudó en catalogarlo como la figura del juego. Y hay bastante de verdad en las palabras del hincha europeo porque se parece demasiado a un desperdicio la posible salida de Fernández a Arabia Saudita. Es cierto que los dólares son muchos y que es sencillo hablar desde afuera. Pero la sensación es que Equi está para cosas más fuertes que el millonario fútbol de Medio Oriente.

Claro que no todo es color de rosas para Equi, que tiene incorporados vicios de futbolistas más consagrados. Tal vez aún no comprendió el espíritu de los Juegos y por eso se retiró sin hablar, muy a pesar de la hora de guardia que hicieron los únicos dos periodistas que estaban en la zona mixta y de que su palabra había sido garantizada. "Le da vergüenza", fue la explicación que dieron desde la delegación, sin tener en cuenta que antes había hablado para la televisión.

Pero esto último es una cuestión menor: lo importante y primordial es que Ezequiel Fernández, el crack chueco y devoto de Riquelme, ha regresado. Y que además está con ganas de colgarse una medalla dorada en su pecho. ■



Para recompener el camino. Festejan Equi Fernández, Gianluca Simeone y Luciano Gondou el tercer gol, el que selló el muy buen triunfo de Argentina ante Irak. @ARGENTINA

#### Argentina 1 Gerónimo Rulli 1 Hussein Hasan 4 Joaquín García 17 Mustafa Saadoon 4 2 Marco Di Cesare 5 20 Hussein Amer 16 Nicolás Otamendi 5 6 Zaid Tahseen 3 Julio Soler 5 Ahmed Hasan 15 Hihad Mohammed 4 8 Cristian Medina 8 5 Ezequiel Fernández9 8 Ibrahim Bayesh 5 14 Santiago Hezze 6 14 Karrar Mohamed 5 10 Thiago Almada 10 Youssef Amyn 9 Julián Álvarez 7 Ali Jasim 18 Lucas Beltrán 18 Aymen Hussein DT: Javier Mascherano DT: Radhi Shnaishel

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Bueno ÁRBITRO: Espen Eskas (Noruega) 5

#### En detalle

Cancha: Olympique Lyon. Goles: PT, 13m Thiago Almada, 45m Aymen Hussein (de cabeza); ST, 16m Luciano Gondou (de cabeza) y 40m Ezequiel Fernández.

Cambios: PT, 45m Giuliano Simeone (5) por Beltrán; ST, 14m Luciano Gondou (7) por Hezze, Gonzalo Luján (6) por García, Kevin Zenón (7) por Soler, Muntadher (5) por Mohammed, Ali por Saadon, 31m Abdulameer por Bayesh, 41m Bruno Amione por Almada, Lewend por Jasim y Saad por Karrar Mohammed. Amonestados: Nihad Mohammed, Zaid Tahssen y Joaquín García.

#### **POSICIONES**

### Grupo B

| Equipos   | Pts. | 7 | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|-----------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Argentina | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 4   | 3   | +1   |
| Marruecos | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 3   | 3   | 0    |
| Ucrania   | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 3   | 3   | 0    |
| Irak      | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 3   | 4   | -1   |

### **DESPUÉS DEL ESCÁNDALO**

### Marruecos perdió en el minuto 8 de descuento

Marruecos, que el miércoles había ganado un extrañísimo partido ante Argentina gracias a una maniobra anulada por intervención del VAR en el 15° minuto agregado y tras una hora y media de espera, cayó 2 a 1 ante Ucrania con un tanto en el octavo minuto añadido del complemento. Así, Argentina quedó primera.

### SU PRÓXIMO CLUB

### Almada conoció al presidente del Lyon

Después del partido, a Thiago Almada le presentaron John Textor, el empresario norteamericano que es dueño de Olympique de Lyon y que el año pasado se metió en Botafogo de Brasil, elenco en el que jugará Almada hasta fin de año. Luego, se mudará a Francia para vestir los colores de Lyon y para ser compañero de Tagliafico.

# Un triple cambio para que el sueño siga encendido

Con el 1-1 parcial, Mascherano hizo entrar juntos a Gondou, Zenón y Luján. Enseguida el delantero convirtió de cabeza. Luego lo liquidó Equi.

LYON, ENVIADO ESPECIAL

Si sos entrenador de Argentina, te tenés que animar a hacer tres cambios juntos. Esa parece la enseñanza de la necesaria victoria 3-1 del Sub-23 ante Irak, que había ganado en el debut. Unas semanas atrás, Lionel Scaloni mandó a la cancha a Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, quienes terminaron definiendo la Copa América contra Colombia en Estados Unidos. Acá Javier Mascherano apostó por Luciano Gondou, Kevin Zenón y Gonzalo Luján, y los primeros dos se conectaron para salir del peligroso empate 1-1. Ahora, la Selección buscará la clasificación a los cuartos de final el próximo martes frente a Ucrania. Lo bueno para el equipo nacional es que quedó primero en el Grupo B porque Ucrania le ganó por 2-1 a Marruecos en el noveno minuto del descuento.

Después del escándalo en el primer partido contra Marruecos, no quedaba otra que corregir. Hizo retoques el Comité Olímpico Internacional y colocó un vallado en todo el estadio para que no se sucedan las invasiones. También metió mano Mascherano: el ingreso del recuperado Ezequiel Fernández no fue por Santiago Hezze, sino por Zenón, de flojo rendimiento ante los africanos. Y mejoró bastante la Selección, aunque anda con poca suerte: Irak le empató en el minuto cuatro de adición de la etapa inicial, en lo que fue la única aproximación al arco defendido por Gerónimo Rulli.

Hubo otras modificaciones de posiciones porque Thiago Almada se paró por izquierda y Cristian Medina por derecha. Y tal como se presumía, Argentina tuvo el dominio de balón. Los pases y las conexiones fueron buenas, rápidas, ofensivas, y por eso el elenco nacional de movida jugó cerca del arco de Hussein Hasan. Ahí hay una diferencia respecto al duelo anterior, donde Marruecos fue más protagonista.

No sufrió atrás la Selección y generó varias situaciones. Un par de paredes en campo rival provocaron el asombro de algunos de los muchos iraquíes que llegaron al Groupama Stadium de Lyon. Almada culminó una linda jugada colectiva que contó con un pase de pecho de Julián Álvarez. Iban gran modo un centro de Ahmed el primer duelo del torneo.



La fórmula Zenón-Gondou. Recién habían ingresado los dos: centro del zurdo y cabezazo para el 2-1. AFA

apenas 13 minutos y Argentina estaba arriba.

En lo que siguió, el equipo jugó suelto. Permaneció acumulando buenos y fuertes pases, casi siempre con la conducción de Ezequiel Fernández. Julián tuvo un par que se le fueron cerca; Almada casi grita el segundo con un disparo cruzado de zurda. Hubo muchos encuentros entre los volantes retrasados (Equi y Hezze) con los más adelantados (Almada y Medina).

Todo hasta que Julio Soler intentó un cambio de frente y provocó una contra del rival. Se levantó el público de Irak, que se plantó a jugar más adelante. Encima, el muy participativo Lucas Beltrán sintió un dolor en la espalda y no pudo continuar. Falló ahí Mascherano porque no quiso realizar la modificación que le pidieron. El Vikingo no se podía mover. Hasta Nicolás Otamendi se acercó a Masche para consultarle. ¿Qué pretendía el DT? Llegar hasta el entretiempo (largos 10 minutos) para no agotar ventana e para intentar recuperarlo. Toda esa incertidumbre descolocó al equipo. Giuliano Simeone se metió a la fuerza cuando quedaba sólo el adicional. Y en la única, Aymen Hussein anticipó a Otamendi y conectó de

### **DOS FALLOS**

### La FIFA rechazó el reclamo de la AFA y castigó duro a Canadá

El desenlace era previsible: ayer, la FIFA rechazó el reclamo que la AFA había presentado por los incidentes y las desprolijidades ocurridas en el cierre del partido frente a Marruecos.

"La Comisión Disciplinaria de FIFA rechazó la protesta presentada relativa a los sucesos ocurridos en el partido contra Marruecos. En defensa de nuestros derechos, desde la AFA pediremos los fundamentos de la decisión y evaluaremos las instancias recursivas pertinentes", avisó a través de su cuenta de Twitter Claudio Tapia.

En tanto, la FIFA le descontó este seis puntos a Canadá en el torneo femenino de fútbol y sancionó a tres entrenadores con una suspensión de un año a raíz de un escándalo de espionaje con drones. Dos asistentes fueron sorprendidos espiando con drones un entrenamiento el miércoles de Nueva Zelanda, su rival en

Hasan. Un golazo, un golpe inmerecido y demasiado duro.

Pero el fútbol es un deporte maravilloso porque puede variar en cuestión de segundos. El Yin y el Yan en un pestañeo. Porque Mascherano realizó un triple cambio a lo Scaloni y dos de los ingresados se juntaron para el gol 120 segundos después: centro de Zenón y gol de cabeza de Gondou.

También Otamendi puede dar fe de lo eléctrico que pueden ser los partidos: así como perdió la marca en el empate de Hussein, realizó un cruce milagroso cuando Muntadher Mohammed disparaba al gol desde adentro del área.

Se plantó un poco más de contra Argentina, con tres centrales y dos laterales volantes como Simeone y Zenón. Debió haber marcado un par de goles. Fueron buenas las atajadas de Hasan.

La tranquilidad llegó a los 40 minutos. Después de una jugada colectiva, Equi la colgó del ángulo en un gol que de inmediato hizo recordar al de Diego Maradona a Grecia en el Mundial 1994.

Ganó Argentina, jugó mejor y demostró que está viva. El triple cambio de Mascherano hizo efecto, como aquel de Scaloni en Miami. El sueño olímpico continúa encendido.

54 CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 **Deportes** 

**Juegos Olímpicos** 

# El mágico día que Nadal disfrutó en Roland Garros en modo olímpico

El dueño de 14 Abiertos de Francia pisó su segundo hogar como parte de París 2024 y venció en dobles junto a Alcaraz a los argentinos González y Molteni. El público vibró con su carisma.



PARÍS, FRANCIA.

Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

Se lo ve distinto a Roland Garros. Raro. Teñido de celeste y rosado, colores que no son los suyos, sino los de París 2024. Aunque en algunos rincones todavía se divisan el anaranjado y el verde del Abierto de Francia. Pero aún en esta versión olímpica del mítico club de Bois de Boulogne, Rafael Nadal sigue siendo el Rey. Fue evidente ayer en el debut del mallorquín junto a su compatriota Carlos Alcaraz en el torneo de dobles, en el que vencieron por 7-6 (7-4) y 6-4 a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. Todos llegaron allí para verlo a él, que tendrá su último baile (al menos en ese evento multitudinario, que se celebra cada cuatro años) sobre el polvo de ladrillo en el que gritó campeón catorce veces.

Una postal del final del primer set dejó claro que Nadal es amo y señor acá, sobre todo en el Philippe Chatrier, que con su techo retuvo a la molesta lluvia para que no se postergara el partido. La dupla argentina se preparaba para sacar con el marcador 5-6, con el objetivo de forzar el tie break, cuando los espectadores improvisaron una ola que dio vueltas al estadio varias veces. Y cuando parecía que nunca se iba a cortar, Rafa levantó los brazos como agradeciendo, aplaudió y consiguió lo que el umpire no había logrado con varios "s'il vous plait" (por favor) al micrófono. Que todos bajaran las manos y permitieran el saque de Molteni.

Todo giraba en torneo a la presentación del ganador de dos medallas de oro olímpicas: singles en Beijing 2008 y dobles, con Marc López, en Río 2016.

Poquito a poquito empezaron a aparecer las banderas rojas y amarillas en el club. Y también alguna argentina. Aunque no había dominio de ninguna, porque lo que despierta Rafa en la gente es tan grande que excede nacionalidades. Si hasta la mayoría de los franceses, que habían sido bastante hostiles



¡Vamos, Rafa!. Ese fue el grito más escuchado de la jornada en Roland Garros, donde Nadal es el amo. EFE

competencias (el rugby, sobre todo), se olvidaron de esa antipatía para disfrutar del show del 22 veces campeón de Grand Slams y se escucharon pocos silbidos en contra de González y Molteni.

Incluso hubo argentinos que se "vendieron" y aseguraron en charla con Clarín que, por mucho dolor que les causara hinchar en con-

Nadal. Más en unos Juegos Olímpicos. Y más aún en este escenario. Otros, indecisos, no supieron qué bandera colgarse. Aunque la mayoría afirmó que "la celeste y blanca antes que todo y todos".

A los españoles, obviamente, ni hubo que preguntarles. Bastaba acercarse y mostrarles un grabador o un micrófono para que estallaran con los atletas albicelestes en otras tra de sus compatriotas, Nadal es los coros de "¡Vamos, Rafa!". Algu-

nos, solo algunos, se acordaban que también Alcaraz iba a jugar, pero no por poco amor por el murciano.

Rafa devolvió todo el cariño con un enorme partido. Salió a la cancha enchufadísimo. Es más, cuando minutos antes del inicio la voz del estadio presentó a Billie Jean King, que de visita en los Juegos se llevó una enorme ovación, detrás de la pequeña figura de la leyenda inolvidable.■

estadounidense se podía ver al mallorquín a puro salto.

Después jugó a ritmo frenético y hasta tiró algo de magia. Como en el tercer game, cuando una pelota lo encontró un poco desacomodado, pero se las ingenió para golpearla de espalda, a la carrera, y conectar una volea ganadora.

Contar todas las veces que la gente deliró, cantó y celebró algún punto y alguna genialidad de Nadal en un duelo de una hora y 47 minutos llevaría demasiadas líneas. Y describir los momentos en los que el disfrute se vio reflejado en el rostro del jugador, también.

Desde que entró en escena con las manos en alto y ubicó sus cosas en el banco con la meticulosidad de siempre-toalla al suelo, para no ensuciar de más el blanco bolso, y botellas perfectamente alineadas-, hasta que lanzó un grito al aire, tras sentenciar la victoria. En cada punto ganado, en cada choque de manos con Carlitos. Incluso cada

### La gente no escuchaba al umpire y sólo Rafa lograba aquietarlos.

vez que no pudo conectar la pelota como deseaba o le tuvo que dar ánimos a su compañero tras una equivocación. Fue claro que Nadal disfrutó cada segundo.

Algo que llamó la atención al verlo junto a Alcaraz en acción por primera vez: lo parecido que se mueven. Tras el sorteo, los dos pegaron el mismo pique hacia el fondo, como en espejo. Los dos apretaban el mismo puño para celebrar, a pesar de que uno juega con la zurda y el otro con la derecha. Y los dos adoptaron la misma pose cuando el pase a la segunda ronda estaba sellado. Casi como haciéndole un guiño al público para asegurarles que habrá un español rey de Roland Garros por mucho tiempo.

Igual, no habrá nunca nadie como Rafael Nadal. El público francés y de todos los países lo sabe. Por eso no se quisieron perder el comienzo del último baile del mallorquín en unos Juegos Olímpicos. Y por eso ayer, aun en un Philippe Chatrier vestido de olimpismo, Rafa fue el centro de una fiesta

Deportes 55

# Rafa y la duda sobre jugar en singles: "No siempre más es más"

El español no confirmó su presencia en el torneo individual, pero está feliz por la pareja con Alcaraz.

#### PARÍS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

Rafael Nadal sabe que sus días como jugador están llegando a su fin. Aunque no quiera ponerle aún fecha al retiro -porque como repitió una y mil veces, ni él mismo sabe cuándo será el final-, estos Juegos en Roland Garros tienen sabor a despedida, al menos del mundo del olimpismo. Quizás por eso, tras la victoria en el debut del dobles junto a Alcaraz ante Máximo González y Andrés Molteni, lo primero que le salió fue reconocer lo especial que fue el momento.

"Fue un partido inolvidable para mí y creo que para Carlos también. Jugar en este escenario y juntos, representando a España en unos Juegos Olímpicos. Es un combo difícil de superar", contó con una sonrisa enorme en el rostro.

Y agregó: "Al final, la victoria nos permite soñar un poquito más y seguir adelante. Creo que hemos funcionado bien como pareja. Tener a alguien como Carlos al lado da tranquilidad, confianza y también energía. Creo que los dos hemos tenido la energía alta en todo momento, la actitud adecuada y hemos disfrutado del día".

Alcaraz reconoció que salió nervioso a la cancha. "Pero no por jugar con Rafa", aclaró. "Quizás por la situación. El Philippe Chatrier lleno, disputar con él mis primeros Juegos Olímpicos... Era un momento complicado para lidiar con los nervios, pero no sentí presión. Al final, cuando fue avanzando el partido, los fui gestionando de manera más adecuada y terminé ju-

#### SINCERIDAD ARGENTINA

### "Hoy nos da tristeza, pero mañana recordaremos esta experiencia"

Máximo González y Andrés Molteni estaban ilusionados con hacer un buen papel en París, pero la (mala) suerte los cruzó en primera ronda con dos "bestias" y el sueño olímpico les duró poco. Aún así, la dupla de experiencia reconoció que la derrota tuvo algo positivo.

"Hoy cuesta verlo. Tuvimos chances que no pudimos aprovechar. Entonces nos da tristeza y amargura. Pero mañana vamos a recordar esta experiencia como algo lindo", aseguró González.

Molteni, en tanto, reconoció: "Las condiciones eran muy lentas y ellos, grandes campeones, se adaptaron muy bien al dobles. Igual pudimos disfrutarlo". gando un gran tenis y disfrutando muchísimo. Veníamos entrenando juntos muy bien y pudimos aprovechar al máximo las oportunidades que tuvimos", dijo.

Carlitos ya está en la segunda ronda del singles: le ganó 6-3 y 6-1 al libanés Hady Habib. Nadal debe jugar hoy con el húngaro Marton Fucsovics para ver si supera el debut y se cita con Novak Djokovic en su siguiente compromiso. Pero aún no confirmó que se presentará a ese partido. Aunque tampoco dijo que no lo hará.

"Voy a hablar con el equipo. Vamos a tomar la decisión que creamos más adecuada para intentar
tener las mejores opciones para llevar medallas a casa para el equipo
español. Para intentar darnos las
opciones de que eso suceda. Y a veces no siempre más es más. A veces más es menos. No estoy diciendo que no voy a jugar, es una reflexión. Mañana decidiremos, no estoy preparado hoy para contestarlo", comentó.

El público puede estar tranquilo. Porque habrá, al menos, una función más de Nadal en el dobles de los Juegos Olímpicos. La pareja española irá en segunda ronda contra los ganadores del choque entre los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof y los húngaros Fucsovics y Fabian Marozsan.



Argentina versus España. Molteni y González, contra Nadal y Alcaraz en Roland Garros. AFP



Dúo. Musetti y Cerúndolo, finalista y campeón del ATP 250 de Umag.

### Cerúndolo llega entonado a París con su tercer título

Se coronó campeón en Croacia con un 2-6, 6-4 y 7-6 (7-5) ante Musetti.

### PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

A horas de su debut en los Juegos Olímpicos, Francisco Cerúndolo conquistó su tercer título ATP tras los conseguidos en Bastad 2022 y Eastbourne 2023. Lo hizo con un gran triunfo en la final del ATP 250 de Umag sobre el italiano Lorenzo Musetti, a quien venció por 2-6, 6-4 y 7-6 (7-5).

Cerúndolo, quien hoy tendrá su estreno olímpico ante el chileno Tomás Barrios Vera trepará hasta el 26° lugar y volverá a meterse en el top 30 luego de una temporada muy irregular.

"Los dos tenemos que jugar mañana en París. Estoy muy cansado y será un día difícil porque tenemos que volar a la mañana y jugar a la noche. Voy a dormir dos o tres horas, pero estoy contento porque voy a dejar todo por nuestro país. Tengo muchas ganas de competir en los Juegos Olímpicos", avisó el argentino.

"Fue una gran batalla. Lolo juega un gran tenis y en los últimos meses fue uno de los que más partidos ganó. Sacó para partido y no sé cómo gané", remarcó tras superar al 17° del ranking.

Cerúndolo es el tercer argentino que se corona en el polvo de ladrillo de Umag después de Guillermo Cañas, que lo ganó en 2004, y Guillermo Coria, que festejó en 2005. Y hay más: no solo elevó su récord positivo en finales-ganó tres de cinco-, sino que se convirtió en el 22° tenista albiceleste en tener tres o más títulos en su carrera.

De la mano de Fran, que estuvo acompañado por su hermana y sus amigos, e igualó la línea de José Acasuso, Mariano Puerta, Franco Davin, Javier Frana, Alberto Mancini, Mariano Zabaleta y Franco Squillari -todos con tres conquistas-, ya son 236 los torneos ganados por argentinos en el circuito profesional. ■

### LOS ARGENTINOS, A LA CANCHA

### Swiatek y Djokovic arrasaron en sus debuts

En una jornada Iluviosa que obligó a cancelar los partidos de las cachas exteriores, bajo el techo del Philippe Chatrier brillaron los máximos favoritos. La polaca Iga Swiatek (1ª) venció 6-2 y 7-5 a Irina Camelia Begu y el serbio Novak Djokovic (1°), 6-0 y 6-1 a Matthew Ebden. También ganaron Daniil Medvedev, Jasmine Paolini y Angelique Kerber a

Naomi Osaka.

Además de Rafael Nadal, hoy debutarán en singles la estadounidense Coco Gauff y el campeón defensor Alexander Zverev.

En tanto, saldrán a la cancha Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Nadia Podoroska y Lourdes Carlé. Deportes

CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### **Juegos Olímpicos**

# Una goleada para ilusionarse de nuevo con Las Leonas

Con un cómodo 4-1 sobre Estados Unidos, comenzaron su sueño de ir por otra medalla en hockey sobre césped. Mañana se medirán contra Sudáfrica.

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

Argentina arrancó con el pie derecho en el torneo femenino de hockey sobre césped, disciplina en el que tiene chances reales de subirse a ese podio tan deseado y, a la vez, cada vez más difícil de alcanzar para el deporte nacional. Es que Las Leonas, siempre hambrientas de medallas, dieron una muestra de autoridad ante Estados Unidos y en su debut en la capital francesa se impusieron por 4-1 en el Grupo B. El próximo compromiso del conjunto dirigido por Fernando Ferrara será mañana, desde las 12.30, contra Sudáfrica.

Rocío Sánchez Moccia, Agustina Gorzelany, Julieta Jankunas y Zoe Díaz de Armas anotaron los goles del equipo nacional, que empezó a marcar diferencias desde el segundo cuarto. Ashley Sessa, en tanto, marcó el 1-2 parcial para las norteamericanas.

Si bien el historial de enfrentamientos era altamente favorable para Argentina, Estados Unidos se había convertido un hueso duro de roer en los últimos cruces olímpicos. De hecho, de las cinco victorias que tienen las norteamericanas en el historial -ahora con 31 victorias albicelestes y nueve igualdades-, dos habían sido en fases de grupos de los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Es por eso que no sorprendió la paridad que se vio en el primer cuarto en el estadio Yves-du-Ma-



A rugir. Las Leonas dieron una señal de que quieren ir en busca de la esquiva medalla olímpica de oro. REUTERS

### **CAYERON 1-0 EN EL DEBUT**

### Los Leones perdieron por la mínima frente a Australia

El seleccionado nacional masculino de hockey sobre césped perdió 1 a 0 ante Australia en el debut en París 2024. El gol del conjunto oceánico llegó desde el palo de Blake Govers.

La primera mitad estuvo marca-

da por una gran intensidad por parte de los dos equipos, que no se vio plasmada en el resultado hasta el final del segundo cuarto: de córner corto, Govers anotó para el rival.

A falta de un minuto, los Leones

tuvieron el último córner corto, pero fue bien defendido por Australia. El seleccionado dirigido por Mariano Ronconi volverá al campo de juego del Stade Yvesdu-Manoir mañana a las 7.45 ante India en el Grupo B.

### noir, el único escenario que sobrevivió -y repitió- de los Juegos celebrados hace exactamente un siglo en la capital francesa. De hecho, Estados Unidos arrancó con mucha energía, tras su ausencia en Tokio 2020. Mostró atrevimiento pero le faltó lucidez y claridad para llevar peligro real al arco defendido con sobriedad por Cristina Cosentino.

Con más manejo de la bocha y con más experiencia, Las Leonas fueron las primeras en ganar un córner corto. Agustina Albertario no pudo con los reflejos de Kelsey Bing, pero poco pudo hacer la arquera de Estados Unidos para desactivar luego una buena combinación entre Díaz de Armas y Sánchez Moccia, quien sin marca marcó el 1-0 en el tercer minuto del segundo cuarto.

La capitana y abanderada abrió el camino en sus cuartos Juegos, en los que persigue el oro que se le resistió en Londres 2012 y en Tokio 2020, donde se colgó la medalla plateada.

El gol animó a su equipo y aunque Sessa casi empata con un tiro cruzado que rozó un poste, Las Leonas mostraron sus garras. Y quedó a la vista cuando Gorzelany no perdonó en una segunda opción consecutiva de córner corto y Cosentino, de gran actuación, desvió una bocha difícil tras un palazo de Ashley Hoffman antes del descanso.

El equipo que dirige el argentino Javier Telechea acertó con una combinación que Cosentino no pudo frenar luego de otra aparición de la inquieta Sessa en el inicio del tercer cuarto. Y el palo jugó para Las Leonas más tarde para evitar que Sophia Gladieux marcara el empate.

El partido estaba más que reñido hasta que Jankunas, con un remate muy ajustado a la izquierda de Bing, y Díaz de Armas estiraron las diferencias para darle la primera victoria a la Argentina, que fue cómoda en el marcador, aunque no tanto en el trámite del partido.

### Dura derrota de la Selección de vóleibol

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

La Selección Nacional masculina de vóleibol sufrió una dura derrota ante Estados Unidos por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-19 y 25-16. El próximo partido recién será el miércoles a las 8 contra Japón.

En el arranque del partido, Estados Unidos jugó bien desde el saque y se adelantó 16-12. A pesar de algunas mejoras de la Selección, los norteamericanos sostuvieron esa diferencia y lo cerraron 25-20. En el segundo parcial, los dirigidos por Méndez arrancaron 5-2 con buen volumen de juego, pero Estados Unidos lo igualó en 9 y con tres aces de Russell pasó al frente 14-10 y mantuvo esa supremacía hacia la zona de definición (20-15) hasta el 25-19 tras un ace de Defalco.

Estados Unidos continuó superior en saque y ataque y Argentina no le pudo encontrar la vuelta y se vio superada. Agustín Loser sumó 8 puntos y Facundo Conte y Bruno Lima anotaron 7.■

# Los Gladiadores dieron pelea ante Noruega

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

Los Gladiadores del handball jugaron un muy buen segundo tiempo, pero no les alcanzó y perdieron contra la difícil Noruega por 36-31 en la primera fecha del Grupo B. Mañana a loas 16 jugarán ante Hungría en un duelo clave por la clasificación a cuartos de final.

"Creo que jugamos muy bien. nemos que mejor algunas desconce amargo porque veníamos a ganar y a dar la sorpresa. El juego dejaron la vida".

en ataque está muy bien y en defensa también, pero hemos pagado caro el repliegue", sostuvo Diego Simonet, goleador argentino con cinco tantos.

"Sabíamos que Noruega es un rival muy difícil y dimos nuestra mejor versión, pero ya sabíamos que iba a ser muy complicado", sostuvo Andrés Moyano. Y el entrenador Guillermo Milano opinó: "Tenemos que mejorar las pérdidas y algunas desconcentraciones que nos costaron caro. Pero los chicos dejaron la vida".■

### La agenda del día, con tiro y tenis de mesa

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

Después de terminar 19° junto a Julián Gutiérrez en la prueba de equipos mixtos del rifle de aire 10 metros, la tiradora Fernanda Russo competía esta madrugada de modo individual. Hoy se presentarán la nadadora Macarena Ceballos, la judoca Sofía Fiora, los windsurfistas Chiara Ferretti y Francisco Saubidet Birkner, y Santiago Lorenzo, de tenis de mesa. ■

Deportes 57

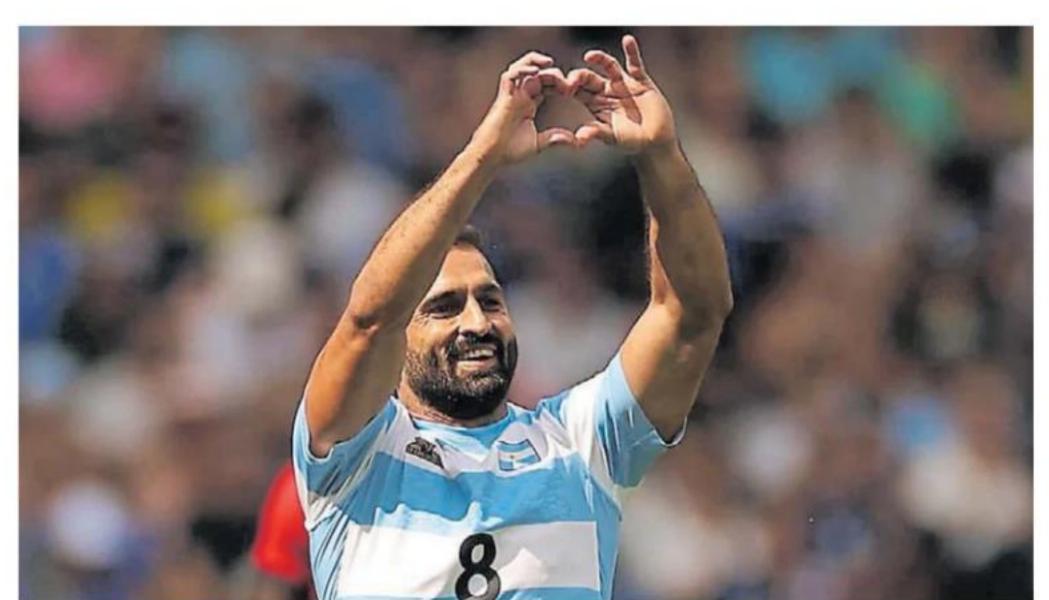

A lo Di María. El medio scrum Gastón Revol se despidió del seleccionado argentino luego de 492 partidos.

### Los Pumas 7's se despidieron con un triunfo en la última función de Revol

El seleccionado de rugby seven fue séptimo con un 19-0 sobre Estados Unidos el día del retiro del medio scrum.

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

Los Pumas 7's se despidieron del torneo olímpico de París 2024 con una victoria sobre Estados Unidos. Fue un cómodo 19-0 que le permitió al seleccionado argentino que dirige Santiago Gómez Cora terminar en el séptimo lugar. Gusto a poco a sabiendas de tenían chances reales de medalla luego de una gran temporada.

El triunfo final en el Stade de France les permitió al menos irse con una alegría tras haber perdido en cuartos de final contra Francia y ayer a la mañana contra Nueva Zelanda por 17-12. Así despidieron con una sonrisa a Gastón Revol, el histórico medio scrum que dejó una huella enorme en el equipo.

Revol incluso estuvo a punto de cerrar su gran carrera de 15 años con Los Pumas 7's con un try, pero su corrida fue frenada por un rival. Tiró un sombrerito y perdió en la carrera hacia el ingoal. Sus compañeros, una vez que sonó la chicharra final, le quisieron regalar la pelota, la última pelota.

Tomás Elizalde la capturó, se la dio al capitán Santiago Álvarez y éste se la acercó al pequeño gigante, a quien además homenajearon con un sentido pasillo. Sin embargo, cuando el cordobés de 37 años dejaba la cancha, justo antes de hablar con los dueños de los derechos audiovisuales, un oficial olímpico se la pidió y se la sacó. Faltó corazón...

Aunque poco le importó a Revol, quien se mostró visiblemente emocionado y satisfecho al mirar el espejo retrovisor de su vida y repasar su enorme carrera.

"No le puedo mentir más a nadie. Ya no hay vuelta atrás. Era imposible seguir jugando. Me voy vacío, absolutamente vacío. Y estoy tranquilo porque soy un privilegiado. Siempre tuve el miedo, a la hora de tomar la decisión. Quería retirarme en este nivel con el seleccionado. Cuando uno se pone grande todo se hace cuesta arriba. Elegí siempre tomar el riesgo de jugar un tiempito más. Hoy puedo decir que me salió bien y estoy orgulloso de todo lo que me fue pasando y lo que nos fue pasando como equipo", sostuvo Revol, quien acumuló 492 partidos sobre el lomo con Los Pumas y logró más de mil puntos.

"Es una pena que en este torneo no nos salieron las cosas como queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo e hicimos lo posible para dejar la bandera en alto", agregó.

Claramente no se trata de un adiós definitivo del hombre de La Tablada con el seleccionado nacional, con el que ganó seis etapas del circuito mundial, además de lograr el bronce olímpico en Tokio 2020 y el oro panamericano en Lima 2019 y Santiago 2023.

"Si bien hice muchos sacrificios, esta vida devuelve mucho más. Así como me costó dejar de jugar, ojalá se dé de volver desde otro lugar para aportarle al equipo. No tengo más nada para dar. Necesito alejarme un poco para entender lo que es no ser más un jugador de rugby, más allá que voy a volver a jugar a mi club. Primero acostumbrarme un poco a eso y después en un futuro me encantaría dar una mano desde otro lugar", remarcó Revol, quien tiene el récord de ser el primer jugador en tener más de cien etapas en el circuito mundial.

También fue el último partido en el rugby seven para Rodrigo Isgró, quien anotó uno de los *tries* ante Estados Unidos. Matías Osadczuk, por duplicado, fue el otro que llegó al *ingoal* para construir la victoria final sobre los norteamericanos.

"Creo que obviamente no es lo que vinimos a buscar. Hoy no nos llevamos una medalla, que era lo que queríamos. Creo que si hay un equipo al que le gusta ganar es a éste. Dimos todo lo que teníamos. Estoy orgulloso y me siento identificado de cada uno de los que integra este equipo. No hay nada que me cambie lo que me llevo en el corazón", remarcó Isgró, quien ya jugó el Mundial de Francia con Los Pumas y se dedicará de lleno al rugby de 15. ■



### Francia, el rey de la ovalada y de la dorada

El primer oro de Francia en los Juegos Olímpicos llegó con el rugby seven, ya que en la final derrotó por 28-7 a Fiji, campeón en las pasadas dos ediciones. Los "Coqs", comandados por Antoine Dupont, hicieron vibrar a un Stade de France colmado por cerca de 80 mil espectadores, entres los cuales se destacó la presencia del presidente francés, Emmanuel Macron. Sudáfrica fue bronce con el 26-19 sobre Australia.



Deportes

CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### **Juegos Olímpicos**

# Biles sale a mostrar su magia con la sorpresa de un nuevo ejercicio

La mejor gimnasta de la historia competirá desde hoy en su regreso olímpico tras sus problemas en Tokio 2020. Nadie ganó tantas medallas como ella.

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

El Bercy Arena será escenario hoy de uno de los regresos más esperados de la historia del olimpismo moderno. En ese icónico estadio, Simone Biles volverá a competir en unos Juegos Olímpicos, tras tocar fondo en la cita de Tokio hace tres años, cuando aquejada por los "twisties" eligió no competir en la final de la prueba por equipos (y en otras individuales) para cuidar su salud mental.

Recuperada y fortalecida mentalmente, la mejor gimnasta de todos los tiempos disputará junto a sus compañeras del equipo estadounidenses las series clasificatorias -debutará en la subdivisión 2, desde las 6.40 de Argentina-, en las que buscará hacer historia una vez más. Porque intentará añadir otro elemento a la lista de habilidades que llevan su nombre en el Código de Puntos de este deporte, esta vez en barras asimétricas.

Biles ya hizo alarde de todo su talento el viernes, cuando en los primeros entrenamientos realizó con éxito esa nueva habilidad, que sería la sexta bautizada en su honor. Y dejó a varios con la boca abierta. ¿De qué se trata? Un círculo al frente alrededor de la barra baja antes de convertir el parado de manos en una pirueta de 540 grados.

Las barras asimétricas son consideradas la prueba más débil de la estadounidense. Apenas una de



Deporte y arte. Simone Biles acumula 37 medallas mundiales y olímpicas en su dilatada trayectoria. EFE

sus 37 medallas olímpicas y mundiales las consiguió en ese aparato. Y en los otros tres ya tiene "trucos" con su nombre. Dos en suelo, uno en barra fija y otro par en salto, incluido el Yurchenko Double Pike (desde octubre de 2023 lo patentó como el Biles II), que también ejecutó de manera impecable durante las prácticas de los últimos días.

Con una mentalidad diferente,

que ahora le permite competir sin "sentir el peso del mundo en sus hombros", como había dicho en Tokio, a Simone **se la vio disfrutar**. No cuando le tocaba ensayar esas rutinas con las que este hoy deleitará a miles en vivo y a millones por televisión. Pero sí en los momentos libres, en los que se sacó fotos y se relajó, sobre todo con su amiga Jordan Chiles.

Fue una postal bastante diferente a la que había mostrado en la capital japonesa en 2021, cuando los "twisties", un bloqueo mental temporal por el que los gimnastas pierden la noción de dónde están en el aire, se habían transformado en un enorme problema que le sacaban más seños fruncidos que risas.

Con los ojos del mundo encima y la enorme presión por lo que se esperaba de ella, "apenas" pudo colgarse un bronce en viga (más la plata que le regalaron sus compañeras, en esa final en la que ella no compitió). Su mayor logro en esa cita fue atraer la atención global hacia los desafíos de salud mental que enfrentan los atletas de elite.

Al volver de Japón, se alejó del deporte un tiempo. Se enfocó en su faceta de empresaria -incursionó en sociedades con diferentes marcas-, su familia y en su vida persona. En 2023, se casó con el jugador de la NFL Jonathan Owens y, con otra visión de la vida y del deporte, se animó a soñar con unos Juegos Olímpicos más. ¿Por qué? Porque sentía que todavía le quedaba algo adentro para darle a la gimnasia.

"Nadie me obliga a hacerlo. Me levanto todos los días y elijo trabajar en el gimnasio y rendir sólo para recordarme que todavía puedo hacerlo", afirmó hace unas semanas, tras los selectivos estadounidenses.

¿Tiene con qué subirse otra vez a lo alto del podio? Ya el año pasado demostró que sí, cuando en el Mundial de Amberes se transformó en la gimnasta más condecorada de la historia con 37 medallas entre Mundiales (23 oros, 4 platas y 3 bronces) y Juegos Olímpicos (4 oros -por equipos, all around, salto y suelo-, una plata y dos bronces en viga), dejando muy atrás los 33 que sumó en esas dos grandes citas el bielorruso Vitaly Scherbo.

Y en sus primeros días en París, con 27 años -madura, pero no una "anciana", como bromeó recordando cuando llamaba abuela a su ex compañera Aly Raisman, que tenía 22 años-, dejó claro que entre la experiencia y su talento innato y extraordinario, es una amenaza para cualquiera.

Simone Biles está de vuelta. Potenciada y lista para brillar en los Juegos franceses, como en sus mejores tiempos. ■

### Titmus y las postas australiana y estadounidense, en lo alto

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

En un emocionante estreno de la natación, la australiana Ariarne Titmus le asestó una nueva derrota a Katie Ledecky en la esperada final de los 400 metros libre, mientras que el estadounidense Caeleb Dressel se colgó su octavo oro con un triunfo en la posta 4x100 libre, prueba en la que Australia ganó con récord olímpico en damas.

Titmus, la vigente campeona olímpica y plusmarquista mundial, no concedió ninguna oportunidad a la prodigio canadiense Summer a le restan los 800 libre.

McIntosh ni a la propia Ledecky, que se repartieron la plata y el bronce, y ganó con 3m57s49 con la ovación de los 13.000 aficionados del pabellón de La Défense.

### **OLÍMPICA A LOS 16**

La argentina Agostina Hein debutó en los Juegos Olímpicos con 16 años y terminó 18° entre 21 participantes de los 400 metros libre, con un tiempo de 4m14s24. Ahora le restan los 800 libre. "Estoy aliviada. Francamente, he sentido más que nunca en mi vida la presión y las expectativas, pero se me da bien manejar la presión", reconoció Titmus, que agrandó su palmarés olímpico a tres oros, una plata y un bronce.

En el relevo 4x100 libre, Dressel se encargó de cerrar el triunfo estadounidense en un tiempo de 3m09s28. A los 27 años, tras problemas de depresión, igualó los ocho oros que logró Matt Biondi entre 1984 y 1992. Ahora irá por los nueve oros de Mark Spitz, lejos de los 23 de Michael Phelps. ■



Terminator. Titmus se sacó de encima la presión en los 400 libre. EFE

CLARIN – DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 **Deportes** 59

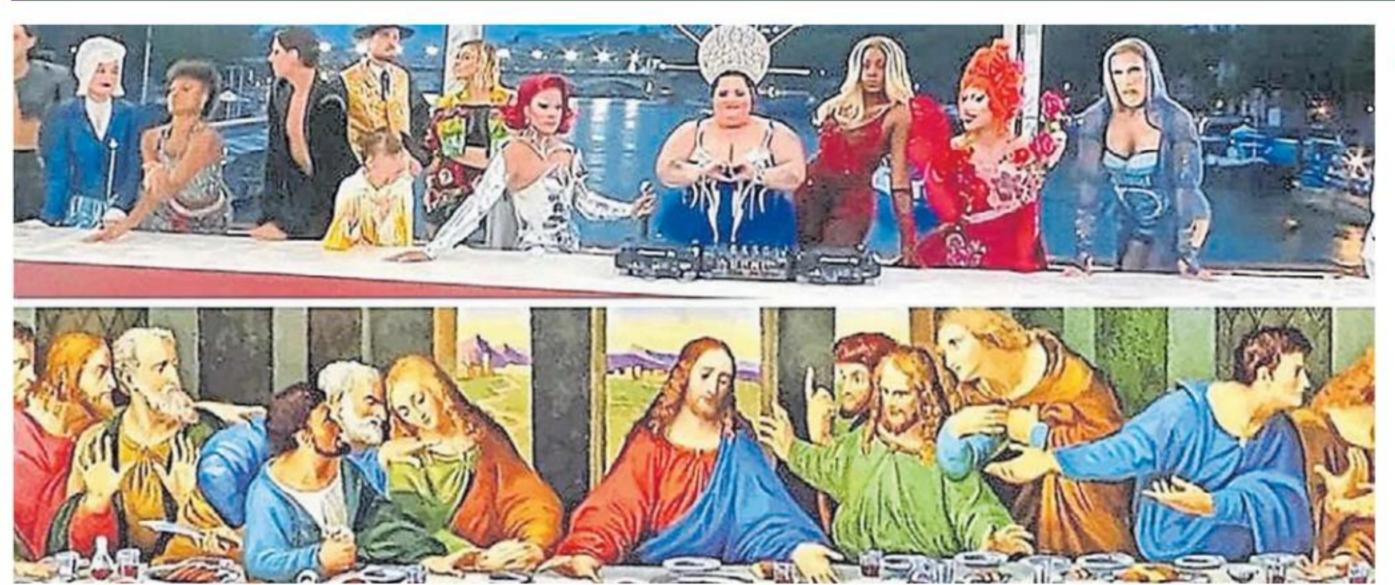

La polémica. Un grupo de drag queens recreó "La última cena" en la ceremonia inaugural y los obispos franceses estallaron en un comunicado.

# Los obispos franceses criticaron la parodia de "La última cena"

El ideólogo de la ceremonia inaugural se defendió al decir que la escena buscaba a poner el eje en la inclusión.

PARÍS, FRANCIA. AGENCIAS

El espectáculo bautizado como "La última Cena Queer", que se vio en la ceremonia inaugural de París 2024, generó una polémica sin antecedentes en los Juegos Olímpicos. Un himno al amor que intentó ser inclusivo y romper con los estereotipos dividió las aguas más allá del Sena e involucró a funcionarios, jefes de Estado y obviamente a la Iglesia Católica.

La Conferencia Episcopal francesa indicó que la ceremonia ofreció "al mundo maravillosos momentos de belleza, de alegría, ricos en emociones", pero en paralelo ha lamentado que incluyera "escenas de burla y mofa del cristianismo".

Los obispos franceses recuerdan a "todos los cristianos que se han sentido heridos por la desmesura y la provocación de ciertas escenas" y el mensaje que les quieren transmitir es que la fiesta olímpica debe estar "muy por encima de los prejuicios de algunos artistas".

No hacen referencia a una secuencia en concreto, pero queda claro que se refieren a la que llevó por título "Festividad" y que era una parodia evidente de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles sustituidos por drag queens, una modelo trans y el cantante Philippe Katerine casi desnudo, con algunos atributos de Dionisos, el dios griego del vino y la fiesta.

escandalizar a nadie", se defendió el ideólogo de la ceremonia, Thomas Jolly, al responder a las acusaciones que recibió por el solo hecho de reivindicar a la comunidad LGBTQ+. "En Francia tenemos el derecho a amarnos como y con quienes queremos hacerlo y también a ser creyentes o no y la puesta en escena apuntaba a poner de manifiesto las ideas republicanas y laicas de benevolencia y de inclusión", afirmó.

"No pretendía ser subversivo ni

"Avvenire", el diario del obispado católico italiano, publicó: "Hicieron todo lo posible con maquillaje y pelucas para rediseñar una humanidad que ahora parece tener sentido sólo si transgrede. No nos tomen por siniestros fanáticos moralistas, pero cuál es el punto de tener que experimentar cada evento planetario, incluso deportivo, como si se tratara del día del Orgullo Gay. ¿Por qué ridiculizar 'La última cena' con un apostolado de drag queens que, en comparación, hacen pasar a las bailarinas del Moulin Rouge por colegialas?".■

#### DISCULPAS DEL COI

### Corea del Sur, furiosa porque a sus atletas les dijeron norcoreanos

El Comité Olímpico Internacional pidió disculpas por el error cometido durante la ceremonia de apertura de los Juegos, cuando los atletas surcoreanos fueron presentados como la delegación de Corea del Norte.

El error generó malestar en Corea del Sur, que todavía está técnicamente en guerra con el Norte después de que el conflicto librado entre 1950 y 1953 terminara con un armisticio en vez de un tratado de paz.

El Ministerio de Deportes surcoreano expresó "su pesar por el anuncio durante la ceremonia". El viceministro segundo de Deportes, Jang Mi-ran, campeón olímpico de levantamiento de pesas, pidió un encuentro con el presidente del COI, Thomas Bach, para hablar de la cuestión.

Además, instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a "presentar una firme protesta al lado francés" por esta cuestión y quieren evitar que se vuelva a repetir semejante papelón.

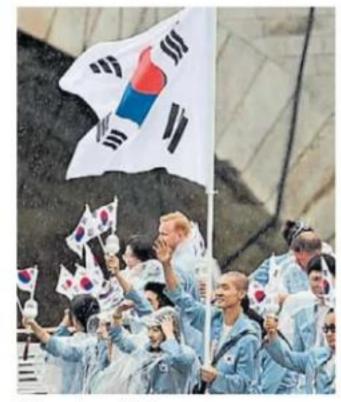

Ellos. Los atletas surcoreanos.

### Evenepoel hizo historia sobre la bicicleta en un difícil recorrido

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

El belga Remco Evenepoel conquistó ayer el oro olímpico en la prueba de contrarreloj, con final en el puente Alejandro III de París, al imponerse bajo la lluvia al italiano Filippo Ganna y a su compatriota Wout Van Aert en un recorrido muy difícil por algunos pozos y por la calzada resbaladiza.

Superdotado de la bicicleta, Evenepoel puede presumir de haber ganado ya las contrarrelojes más prestigiosas del ciclismo en el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Gi- contrarreloj. Ahora le puesto la la estadounidense Chloe Dygert. ■

ro de Italia, el Mundial y los Juegos Olímpicos. De hecho, es el primer ciclista de la historia en ser campeón mundial de ruta y crono, y en la contrarreloj olímpica.

Evenepoel sucede al esloveno Primoz Roglic, ausente en París2024, tras haber superado a sus dos compañeros de podio en 14 y 25 segundos, respectivamente.

"Esta victoria significa mucho para mí. En los Juegos Olímpicos sólo hay una oportunidad cada cuatro años. Era el último campeonato en que no había ganado en

equis en todas las casillas de esta lista", celebró Evenepoel.

El corredor de 24 años sigue engordando un palmarés que tomará cariz de legendario si mantiene esa progresión. "Ser capaz de hacer esto luego de un Tour de Francia tan difícil, donde luché hasta el final, no era fácil. Es un momento mágico en mi vida", añadió quien fue tercero en el triunfo del esloveno Tadej Pogacar.

En damas el oro fue para la australiana Grace Brown, que superó a la británica Anna Henderson y a

### La chilena que debutó a los 58 años y fue furor

PARIS, FRANCIA. ENV. ESPECIALES

La chilena Tania Zeng cumplió su sueño al debutar en los Juegos Olímpicos a los 58 años en el torneo de tenis de mesa. "Es un sueño hecho realidad", afirmó la tenismesista, que perdió 4-1 (4-11, 14-12, 11-5, 11-3 y 11-8) ante otra veterana, la libanesa de 46 años Mariana Sahakian.

Zeng nació en China pero vive en Chile desde hace 35 años. De joven competía en el tenis de mesa en su país, pero se apartó hasta que comenzó a retomar

rante la pandemia de Covid.

"Volví al tenis de mesa después de 30 años y ahora soy capaz de estar en los Juegos Olímpicos. Me he entregado al máximo en todas las competiciones y así es como he conseguido llegar hasta aquí", afirmó la representante de más edad de la historia olímpica de Chile.

En los últimos Juegos Panamericanos, en Santiago 2023, pudo además colgarse la medalla de bronce en la competencia por equipos. "Sería un poco difícil llegar a Los Angeles 2028, pero continuaré jugando hasta que mi cuerpo diga la práctica de este deporte du- que se acabó", sentenció. ■

Deportes CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 60

### Liga Profesional de Fútbol

# Demichelis se va de River, hoy dirige su último partido y los dirigentes llamarán a Gallardo

Lo anunció el club ayer, a través de un comunicado. Aseguran que es una decisión tomada "de común acuerdo". Intentarán convencer al Muñeco.

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

"Hicieron una carnicería pocas veces vista en la historia con un tipo de la casa. Fue de común acuerdo". Las palabras de un alto dirigente de River, en diálogo con Clarín, dejaron claro que la salida de Martín Demichelis dolió en el interior de Udaondo y Figueroa Alcorta. Fue un rato antes del comunicado que envió el club, que llegó a través de las redes sociales cerca de las 19.

El entrenador ya tenía el boleto picado por los hinchas y el Monumental se preparaba para un cabildo abierto. La decisión de los dirigentes, que terminó aceptando el cordobés, fue descomprimir. Hoy, Demichelis se despedirá contra Sarmiento. Y luego, las principales autoridades del club de Núñez llamarán a Marcelo Gallardo.

"A partir de una decisión tomada de común acuerdo con las máximas autoridades del Club, Martín Demichelis ha dejado su cargo de entrenador del plantel profesional", reza el mensaje que River consignó en X. También, se informó que tendrá la chance de despedirse hoy en el Monumental.

Y cierra: "River Plate agradece a Demichelis por su enorme profesionalismo, compromiso y respeto a nuestra camiseta, y los tres títulos obtenidos. Asimismo, les desea tanto a él como a los integrantes de su cuerpo técnico todos los éxitos en los siguientes pasos de su carrera. Gracias, Martín".

El presidente Jorge Brito, el vice Matías Patanian y el director deportivo Enzo Francescoli se juntaron con el entrenador en la concentración, tras la última práctica, y le comunicaron su resolución. Muy a pesar de que Demichelis le había dicho al plantel que estaba dispuesto a seguir y bancarse los insultos, terminó entendiendo que lo mejor para el club-y para él mismo- era dar un paso al costado.

A fin de cuentas, ni los directivos ni el entrenador querían que la previa del duelo ante Sarmiento se transformara en un suplicio. En Mendoza, tras la derrota ante Godoy Cruz, los "neutrales" que pu-





Anoche. Demichelis aparece junto a algunos de los jugadores de River, en el Hotel Hilton, donde concentran.

tinas recriminaron a los jugadores y al propio Demichelis, silbado en los últimos partidos de local.

"Hasta ahora no hablamos con nadie por respeto a Micho", aseguraron fuentes del club. Pasado el domingo, se comunicarán con el entrenador más exitoso de la historia de River. Gallardo, que ayer estuvo en Mendoza.

El Muñeco fue despedido del Al-Ittihad, donde tuvo conflictos con Karim Benzema. No obstante, su deseo era quedarse en la Argentina para estar cerca de sus hijos y su padre. También, porque quedó muy golpeado anímicamente luego de la muerte de Juan Luis Berros. su histórico representante.

Según pudo averiguar Clarín, Gallardo está dispuesto a escuchar una propuesta. No está clara cuál será su respuesta, ya que fue el propio técnico quien decidió no renovar su contrato a finales de 2022, cuando ya había logrado 14 títulos, 7 locales y 7 internacionales, entre ellos dos Libertadores (2015 y 2018). En su entorno dicen que "tiene ganas". Otros dos técnicos dieron ingresar al Malvinas Argen- que seducen son Eduardo Coudet



### Gallardo, ayer, en Mendoza

Antes de que se conociera la salida de Martín Demichelis, Gallardo apareció en el estadio de Independiente Rivadavia para ver a su hijo Nahuel, suplente en el equipo mendocino. "Volvé, Muñeco, volvé", le gritaron en la puerta. Pocos imaginaban que, un rato después, sería el principal candidato a suceder al entrenador de River.

#### **EN EL MONUMENTAL**

### Varias dudas para armar el equipo en la despedida ante Sarmiento

El último partido de Demichelis en River ofrecerá un Monumental cargado y varias incertidumbres. Anoche, el técnico no había decidido el equipo. Hay algunas dudas. En el lateral, todavía no resolvió si jugará Santiago Simón o lo hará Milton Casco. En el medio, Nacho Fernández o Manuel Lanzini se disputan un lugar en el medio. Sarmiento, en tanto, llega a Núñez entonado por su triunfo ante Racing en Junín. ■

MUCHOS PREMIOS TODAS LAS FECHAS



Valentín Burgoa

Joaquín Gho

Ezequiel Naya

DT: Israel Damonte

Cancha: River. Árbitro: Nazareno Arasa.

I. Fernández o Lanzini

DT: Martin Demichelis

Miguel Borja

Pablo Solari



(libre, tras dejar Inter de Porto Alegre) y Hernán Crespo (en Al Ain, equipo árabe con el que conquistó la Champions League Asiática).

Demichelis, en tanto, se va con números positivos. Sin embargo, nunca convenció desde el juego. Sobre todo, este año. El funcionamiento del equipo se fue desdibujando y acumuló decepciones en la Copa de la Liga y en la Copa Argentina, torneo en el que fue eliminado prematuramente por Temperley. Ese combo terminó resultando letal para su futuro, con la Libertadores como gran objetivo.

Por eso, a pesar de haber hecho una gran fase de grupos en el máximo torneo continental, el cordobés no estará en el banco en la serie de octavos contra Talleres.

Demichelis dirigió 86 partidos al Millonario (51 triunfos, 18 empates y 17 derrotas) con una efectividad envidiable del 66%, 156 goles a favor y 80 en contra. Además, en 2023 ganó la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Sin embargo, ninguno fue suficiente. Gallardo, justamente, dejó la vara muy alta. ■

## Huracán se hizo fuerte en Rosario y sigue en la punta

El equipo de Kudelka justificó el 1-0 ante Central y por lo hecho en el primer tiempo la diferencia pudo ser mayor.



Más puntero que nunca. Festejan el gol Fattori, el gestor, Mazzantti, el autor, y Ramírez. FOTOBAIRES

### Análisis

ROSARIO. ESPECIAL

El fútbol tiene esas cosas que lo hacen tan lindo como incomprensible. Hace menos de un año, en septiembre de 2023, Frank Darío Kudelka estaba al límite de ser declarado persona no grata en Lanús. Tanto fue así que el director técnico decidió dar un paso al costado para descomprimir la situación en el rincón granate del Sur del Gran Buenos Aires. Sin embargo, lejos

de estar agotado estaba el hombre nacido hace 63 años en la localidad cordobesa de Freyre. Seis meses más tarde inició su tercera etapa en Huracán, un lugar donde siempre le fue bien, y ahora, al cabo de ocho fechas en la Liga Profesional 2024, es el entrenador del único puntero del torneo. Ojo, ya lo era antes del inicio de la jornada y lo es aún más después del 1-0 que consiguió su *Globo* sobre Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Arranca el domingo con 18 puntos. Son cuatro más que Unión -tiene dos partidos menos-, Talleres de Córdoba y el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

Y se puede decir que es interesante este Huracán, más allá de que todavía es demasiado temprano para hablar de candidaturas en un torneo que tiene aún muchos capítulos por resolver. Construyó Kudelka para jugar en Rosario un mediocampo que mezcló dinámica y claridad, con los chilenos Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón como abanderados. Y que tuvo a Federico Fattori en su mejor versión, corriendo por todos lados, haciendo relevos y, además, siendo partícipe clave del gol.

Es que el ex Temperley y Ferro sorprendió a todos con un desborde a fondo por la izquierda y con un quirúrgico centro atrás que encontró a Walter Mazzantti haciendo una diagonal para vencer la resistencia de Jorge Broun. El delantero no sólo hizo la diferencia, sino que confirmó que atraviesa tal vez el mejor momento de su carrera. Ya había insinuado su importancia como escudero de Ignacio Pussetto. Y ahora, ya sin la compañía del ex Udinese, es la referencia del ataque y la máxima preocupación de los rivales.

Fue, en definitiva, un justificado 1-0 para Huracán porque la diferencia debió haber sido mayor. No sólo fue el que dominó sin mayor oposición en la primera parte, sino que se cansó de dilapidar si-

### Rosario Central

1 Jorge Broun 5
4 Damián Martinez 5
6 Miguel Barbieri 5
24 Juan Giménez 5
21 Alan Rodriguez 4
45 Kevin Ortiz 4
16 Mauricio Martinez 5
7 Maximiliano Lovera5
10 Ignacio Malcorra 5
18 Francesco Lo Celso6
44 Agustín Módica 6
DT: Miguel Ángel Russo

29 H. De la Fuente 6
6 Fabio Pereyra 6
3 Lucas Carrizo 6
13 Guillermo Benitez 6
20 Rodrigo Echeverría 6
24 Federico Fattori 7
5 Williams Alarcón 6
10 Walter Mazzantti 8
17 Francisco Ramírez 5
16 Rodrigo Cabral 6
DT: Frank Kudelka

BUENO

Huracán

1 Hernán Galindez

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: ÁRBITRO: Pablo Echavarría

#### En detalle

Cancha: Rosario Central.

Gol: PT, 30m Mazzantti.

Cambios: ST, Emanuel Coronel (7) por
Damián Martínez, 12m Lautaro Giaccone
(6) por Lovera y Jaminton Campaz (5) por
Lo Celso, 20m Leandro Garate (4) por
Francisco Ramírez y Héctor Fértoli (5) por
Cabral, 23m Enzo Copetti (6) por Malcorra,
24m Facundo Mallo (6) por Barbieri y Eric
Ramírez (5) por Mazzantti, 42m César
Ibáñez por Benítez y Agustín Toledo por
Alarcón.

Amonestados: Francisco Ramírez, Damián Martínez y Cabral.

tuaciones de gol en el inicio del complemento, cuando Mazzantti, Echeverría, Ramírez y Cabral dispusieron de ocasiones varias para darle más tranquilidad a Kudelka.

Ojo, también pudo ser empate porque Central no pudo ofrendar-le un regalo a Miguel Russo -en su partido 300 como DT del Canalla-con la levantada que tuvo sobre el final impulsada por los ingresos de Giaccone, Campaz y Copetti. Los tres no lucieron pero ayudaron a arrinconar a la visita cerca del arco de un Galíndez sobrio que respondió hasta el final.

### El clásico de La Plata y otros atractivos de domingo

Habrá un fuerte operativo de seguridad en el clásico de La Plata, con 600 efectivos de la policía bonaerense y más 180 agentes de seguridad privada. El clima previo para Estudiantes-Gimnasia siempre es especial, pero esta vez se picó en la conferencia de prensa que juntó a Santiago Ascacibar y Leonardo Morales: debieron separarlos porque casí terminan a las piñas. Una cuenta pendiente y la llegada tarde del hombre del *Pincha* encendieron la mecha.

Por fuera del clásico, Talleres intentará seguir como protagonista en su visita al alicaído Banfield; Racing buscará no perder pisada ante un envalentonado Unión, que con dos partidos menos, está a cuatro puntos del líder. En tanto, Instituto recibirá a un errático Boca con el propósito de sumar los tres puntos que, de conseguirlos, también dejarán en carrera a La Gloria.



**Cancha:** Estudiantes, La Plata. **Árbitro:** Facundo Tello.





Cancha: Banfield. Árbitro: Fernando Rapallini.





Cancha: Racing. Árbitro: Sebastián Zunino.





Cancha: Instituto, Córdoba. Árbitro: Hernán Mastrángelo.



**Deportes** CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### Liga Profesional de Fútbol



Blanco entró y festejó. El exLanús convirtió en una de las jugadas menos vistosas de San Lorenzo, que había hecho méritos. MARCELO CARROLL

# San Lorenzo se despertó a tiempo para empatarle a Newell's

El Ciclón entró dormido y perdía desde los cinco minutos de juego. La igualdad llegó por Sebastián Blanco, que había ingresado un ratito antes.

### **Análisis**

San Lorenzo estuvo cerca de pagar demasiado caro las dos caras que mostró ante Newell's en el Nuevo Gasómetro. Porque lo condicionó el lapsus en el inicio, cuando la Lepra hizo la diferencia que no pudo sostener todo el partido. Y porque consiguió el empate cuando parecía que no había manera que la pelota entrara en el arco rival. El punto fue un consuelo que, de todos modos, confirma al Ciclón como un equipo irregular.

Es que el equipo de Leandro Romagnoli salió dormido y Newell's aprovechó la primera que tuvo para abrir el marcador. A los cinco minutos, Juan Ramirez gritó su gol. El tanto llegó por la banda (oriental), tras una trepada por la derecha del uruguayo Armando Mén-

rrito Barrios que intentó frenar el avance, pero no pudo evitar el centro que conectó su compatriota en el área chica.

En desventaja, San Lorenzo fue el equipo que tuvo la pelota y las situaciones. Entre el arquero Ramiro Macagno que despejó todo lo que llegaba cerca del arco y la falta de precisión del Ciclón en otras ocasiones, sostenía la ventaja inicial.

Abocado al aspecto defensivo, Newell's jugó muy cerca de su arco con dos líneas de defensores y mediocampistas muy pegaditas y cerca de su área. En ese contexto, cuando ensayó contragolpes, el equipo de Sebastián Méndez fue peligroso, aunque también le faltó la puntada final para ampliar la ventaja.

Esa falta de contundencia -en la segunda parte el equipo rosarino se apuntó con una sola situación dez que se llevó en la carrera al Pe- de riesgo-fue la que lo privó de la con sus intervenciones.

victoria. Porque de tanto ir el Ciclón pudo concretar una. Lo consiguió Sebastián Blanco, que había ingresado 10 minutos antes, en la jugada menos vistosa de las que construyó el equipo local.

La jugada se ensució con muchos rebotes y, tras la definición de Blanco, la pelota entró despacito ante la mirada impávida del arquero, que venía tapando todo.

Con 10 minutos por delante, San Lorenzo empujó como no lo había hecho hasta el empate. El equipo rosarino tampoco aprovecho el tramo final que tenía al Ciclón bien plantado en la ofensiva, ya sin un mediocampo que le ponía coto a los avances de Newell's.

Despabilado definitivamente con el tanto que concretó y que había buscado todo el partido sin éxito, el equipo de Romagnoli siguió exigiendo a Macagno, que se lucía

A Newell's no le alcanzó con su gol ni a San Lorenzo con el empate.

El punto los confirma irregulares desde el reinicio, sin lograr apuntarse en la pelea, lejos de las primeras posiciones y aún sin arañar las posiciones en la tabla anual que otorgan plazas para la competencia internacional.

Por lo largo del torneo, a los dos les queda resto para mejorar, encontrar resultados y escalar en las posiciones. En el caso del Ciclón, los refuerzos que todavía no habilita la FIFA son la esperanza de la mejoría anhelada. El Gallego Méndez deberá buscar la mejoría en los trabajos de definición: en los últimos tres partidos, su equipo metió apenas dos goles.

El despegue, para ambos, quedará postergado hasta el intento en la próxima fecha cuando la Lepra reciba a Estudiantes y el Ciclón visite a Independiente en Avellaneda. ■ \*\*Union-Central y Boca-Banfield juegan el 31.

### San Lorenzo

### 13 F. Altamirano 30 Oscar Arias 4 Jhohan Romaña 22 Gastón Campi 21 Malcom Braida 11 Ivan Leguizamon 5 5 Eric Remedi 17 Elián Mateo Irala 5 10 Nahuel Barrios 5 9 Cristian Tarragona 5 28 Alexis Cuello

#### 44 Francisco González 5 99 Juan Ramírez DT: Leandro Romagnoli DT: Sebastián Méndez Bueno

10 Ever Banega

Newell's

12 Ramiro Macagno 6

14 Armando Méndez 6

25 Gustavo Velázquez 5

22 Julián Fernández 5

7 Fernando Cardozo 5

6 Saúl Salcedo

23 Angelo Martino 26 Juan Méndez

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: **ARBITRO:** Pablo Echavarria

#### En detalle

Cancha: San Lorenzo. Goles: PT: 5m Juan Ramírez; ST: 35m Blanco

Cambios: PT: 26m Augusto Schott (5) por Armando Méndez; ST Diego Herazo (6) por Barrios, 14m Tomás Pérez (5) por Banega, 15m Gabriel Carabajal (5) por Juan Méndez, 25m Sebastián Blanco (7) por

Remedi, 33m Daniel Herrera por Arias, 35m Mateo Silvetti por Ramírez y Brian Calderara por Martino.

Amonestados: Arias, Martino, Salcedo, Carabajal.

#### LA NOVELA MARTEGANI

En conferencia de prensa, Romagnoli asumió la probabilidad de que Martegani no siga: "Hay necesidad de vender y el jugador manifestó sus deseos de irse".

### **POSICIONES**

### Liga Profesional

| Equipos          | r La. | and the state of |   |   | - 6 |    | on a farment o | Dir. |
|------------------|-------|------------------|---|---|-----|----|----------------|------|
| Huracán          | 18    | 8                | 5 | 3 | 0   | 10 | 3              | +7   |
| Unión            | 14    | 6                | 4 | 2 | 0   | 7  | 2              | +5   |
| Talleres         | 14    | 7                | 4 | 2 | 1   | 12 | 8              | +4   |
| Ind. Rivadavia   | 14    | 8                | 4 | 2 | 2   | 5  | 2              | +3   |
| Racing           | 13    | 7                | 4 | 1 | 2   | 15 | 7              | +10  |
| Instituto        | 13    | 7                | 4 | 1 | 2   | 10 | 6              | +4   |
| Lanús            | 12    | 7                | 3 | 3 | 1   | 11 | 9              | +2   |
| Vélez            | 11    | 7                | 3 | 2 | 2   | 9  | 6              | +3   |
| Belgrano         | 11    | 7                | 3 | 2 | 2   | 12 | 13             | -1   |
| Newell's         | 11    | 8                | 3 | 2 | 3   | 5  | 6              | -1   |
| River            | 10    | 7                | 3 | 1 | 3   | 12 | 8              | +4   |
| Gimnasia         | 10    | 7                | 3 | 1 | 3   | 10 | 7              | +3   |
| Sarmiento        | 10    | 7                | 3 | 1 | 3   | 8  | 8              | 0    |
| Atl. Tucumán     | 10    | 7                | 2 | 4 | 1   | 6  | 6              | 0    |
| R. Central       | 9     | 7                | 2 | 3 | 2   | 11 | 9              | +2   |
| Estudiantes      | 9     | 7                | 2 | 3 | 2   | 5  | 5              | 0    |
| Riestra          | 9     | 7                | 3 | 0 | 4   | 6  | 7              | -1   |
| Argentinos       | 9     | 7                | 3 | 0 | 4   | 6  | 11             | -5   |
| Boca             | 8     | 6                | 2 | 2 | 2   | 7  | 6              | 1    |
| Platense         | 8     | 7                | 2 | 2 | 3   | 5  | 7              | -2   |
| Independiente    | 7     | 8                | 1 | 4 | 3   | 5  | 9              | -4   |
| San Lorenzo      | 6     | 7                | 1 | 3 | 3   | 5  | 7              | -2   |
| Tigre            | 6     | 7                | 1 | 3 | 3   | 6  | 11             | -5   |
| Defensa          | 5     | 7                | 0 | 5 | 2   | 6  | 9              | -3   |
| Banfield         | 5     | 6                | 1 | 2 | 3   | 5  | 8              | -3   |
| Barracas Central | 5     | 7                | 1 | 2 | 4   | 3  | 8              | -5   |
| Godoy Cruz*      | 3     | 6                | 1 | 3 | 2   | 4  | 7              | -3   |
| C. Córdoba       | 1     | 7                | 0 | 1 | 6   | 7  | 18             | -11  |

# ARRANGA GRANDI

CON PREMIOS INCREÍBLES TODAS LAS FECHAS

Y SI SOS EL CAMPÉON SIENDO PREMIUM TE LLEVÁS

IARMÁ YA TU EQUIPO!
Y COMPETÍ DESDE EL INICIO

WWW.GRANDT.COM.AR



Deportes CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### Liga Profesional de Fútbol

# Independiente volvió a perder, en Mendoza, y su crisis se profundiza

El Rojo de Vaccari no arranca. Esta vez perdió ante Independiente Rivadavia con un gol de Villa, un jugador tan polémico como desequilibrante.



Otro duro golpe. Sebastián Villa festeja el gol del triunfo, lo sufre Alex Luna. Independiente mostró toda su fragilidad en Mendoza. RAMIRO GOMEZ

#### Independiente Rivadavia Independiente 1 Ezequiel Centurión 6 33 Rodrigo Rey 29 Luciano Abecasis 6 35 Santiago Salle 40 Ivan Villalba 29 Juan Fedorco 2 Bruno Bianchi 2 Joaquin Laso 42 Tomás Palacios 3 Adrián Sporle 16 Tobias Ostchega 23 Iván Marcone 8 Ezeguiel Ham 21 David Martinez 26 Franco Romero 24 Santiago López 17 Lautaro Ríos 19 Alex Luna 39 Fernando Romero 5 16 Santiago Hidalgo 22 Sebastián Villa 32 Alexis Canelo DT: Martin Cicotello DT: Julio Vaccari

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: REGULAR ARBITRO: Nicolás Ramírez

#### En detalle

Cancha: Independiente Rivadavia, Mendoza, Gol: ST, 20m Sebastián Villa. Cambios: ST, 12m Gabriel Avalos (4) por Hidalgo y Mauricio Asenjo (5) por Fernando Romero; 23m Santiago Toloza (6) por Luna; 25m Agustín Mulet (5) y Luis Sequeira (5) por Ham y Rios; 36m Jhonny Quiñónez y Diego Tarzía por Martínez y López; 41m Matías Ruíz Díaz y Diego Tonetto por Abecasis y Villa. Amonestados: Palacios y Asenjo. Expulsado: ST, 33m Sporle.

#### **VOLVIÓ A JUGAR TOLOZA**

Santiago Toloza sumó minutos en Independiente después de cuatro meses. El mediocampista ofensivo no jugaba desde el 31 de marzo, cuando disputó 23 minutos en el empate 1 a 1 ante Atlético Tucumán en el Libertadores de América. Toloza sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho y debió pasar por el quirófano a fines de abril. Había llegado desde Arsenal con buena expectativa por su estilo de juego ofensivo, algo que el Rojo necesita.

### **Análisis**

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

La imagen que deja en Mendoza, con una camiseta blanca que no maquilla la decadencia roja, es una afrenta a su historia. Se cumplen cuatro décadas de la última Libertadores, aquella que empezó a ganar en Porto Alegre con el gol de Jorge Burruchaga y que alzó en Avellaneda justo un día como ayer. La efemérides provoca nostalgia en los hinchas que peinan canas, pero sólo es una leyenda que escucharon de sus abuelos -y quizá de algunos padres-, o fotos en color sepia para las últimas generaciones, millennials y centennials.

Independiente-el de Avellaneda, claro- cayó con su homónimo cuyano y su debacle se profundiza. Ni siquiera el cambio de entrenador logró el clic que necesitaba. Inhibido, con deudas millonarias y sin la posibilidad de poder contar con sus logró triangular en el final del pe- parecen ausentes. ■

refuerzos, sumó 7 de los 24 puntos disputados en la Liga Profesional. Con un puñado de pibes verdes y muy poca jerarquía entre los más experimentados, se acostumbró a

sufrir en el breve ciclo de Vaccari.

Independiente Rivadavia no necesitó disponer demasiado tiempo de la pelota. A fin de cuentas, le alcanzó con una posesión apenas por encima del 30%. Le bastó con recuperar y salir rápido de contra con Sebastián Villa, un jugador tan polémico como desequilibrante.

El colombiano despegó a toda velocidad. Por la izquierda, sector en el que arrancó, o por derecha, donde también apareció en el tramo final del partido. Cuando quedó mano a mano con Rey, no perdonó. Fue a partir de una mala ejecución de Alex Luna, quien mandó un centro que Centurión atrapó con facilidad. Independiente de Avellaneda estaba lanzado, el arquero sacó rápido, su tocayo Ham metió un pase filtrado y Villa resolvió ante la desesperación del número uno.

El Rojo vestido de blanco apenas

ríodo inicial, cuando Canelo llegó a la definición con un pie adelantado. Ya le habían anulado otro gol a los mendocinos. Fueron dos acertos de los asistentes de Ramírez.

En el segundo tiempo, Independiente de Avellaneda tampoco halló una buena conexión. Vaccari, entonces, sacó a Hidalgo, un cambio que llamó la atención por el nivel del chico más que por el ingreso de Ávalos. Tardó demasiado en darle pista a Toloza, que le dio mayores recursos ofensivos. Pero a excepción de un centro cerrado de Sporle que Centurión tapó abajo, no generó mayores situaciones.

Y el propio Sporle, el más incisivo, terminó expulsado por doble amarilla. Independiente Rivadavia estuvo cerca del segundo con un par de corridas de Villa y un remate de Asenjo, que no pudo capitalizar un error de Laso producto de una notable respuesta de Rey.

Los mendocinos lograron otra victoria y pelean arriba. Independiente de Avellaneda no levanta, si hasta los duendes del Rey de Copas



### "Trabajo, eso es lo que nos falta"

"Me gustó la rebeldía de los últimos minutos, más allá de la falta de ideas y de claridad futbolística. No puedo reclamarle a un futbolista si erra un gol, sí puedo reclamarle actitud", dijo Julio Vaccari. "Nos meten goles de errores muy ingenuos. Trabajo, eso es lo que nos falta"., agregó el DT, que lleva dos derrotas y un empate.

AVISOS FÚNEBRES

### **Fúnebres**

 Sepelios y Participaciones

SCHARAGRODSKY, Roberto Mario ZL. Falleció el 26-7-2024. Su esposa Perla, hijo Martín y nuera Nancy participan con dolor su fallecimiento. Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

RECEPTORÍA COMO PUBLICAR

©11-4037-4478 Tel. (011) 4240-2675 info@comopublicar.com.ar RECEPTORÍA VILLA LURO

© 11-6766-0878
Tel. (011) 4635-7007
clarinvillaluro@gmail.com

RECEPTORÍA MARTÍN CORONADO © 11-2855-5654

Tel. (011) 4842-2856 agenciaciudadjardin@hotmail.com

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

Clarin X

EL GRAN DIARIO ARGENTINO



**ESPECIALES** RUBROS DE CIRCULACION NACIONAL

INMUEBLES

R05 PROPIEDADES DEL INTERIOR PELPAIS

VENTA ) R05
ARGENTINA

NEUQUEN Depto ¡Atención Inversores! Vaca Muerta Bloque 6 DEPTOS. a estrenar. 1era. Calidad Precio excepcional. Modernos, excelente ubiRO7 CAMPOS YCHACRAS

VENTA

MENDOZA Malargue campo 1,300 has derecho de riego asfalto, ideal papas semilla. dueño 2616264612

Countries & Urbanizaciones

ENCONTRALO TODOS LOS DOMINGOS EN

Clasificados

MAQUINAS Y OTROS
MAQUINAS Y OTROS
MATERIALES PARA INDUSTRIAS
Y NEGOCIOS
VENTA

PRENSA enfard. p/Cartón, PET, etc.
Facilidades. Wasap 11-3834-1481

Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



cación. 299-4385964

NEUQUEN

### Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

Las mejores propuestas de Okm encontralas en Clarín Clasificados



### **Clarín**grilla

Nº 20.178

En las columnas se leerá un pensamiento de Graham Green (conclusión).

| o di | <br> |   |  |    |
|------|------|---|--|----|
| 1    |      |   |  |    |
| 2    |      |   |  |    |
| 3    |      |   |  |    |
| 4    |      |   |  |    |
| 5    |      |   |  |    |
| 6    |      |   |  |    |
| 7    |      |   |  |    |
| 8    |      |   |  |    |
| 9    |      |   |  |    |
| 10   |      |   |  |    |
| 11   |      |   |  |    |
| 12   |      |   |  |    |
| 13   |      |   |  |    |
| 14   |      |   |  |    |
| 15   |      |   |  |    |
| 16   |      |   |  |    |
| 17   |      |   |  |    |
| 18   |      |   |  |    |
| 19   |      |   |  |    |
| 20   |      |   |  |    |
| 21   |      | 0 |  | 70 |
|      |      |   |  |    |

#### **Definiciones**

1 ► Relación escrita de lo tratado o acordado en una junta; 2 ▶ Cantidad relativa de vapor de agua que contiene el aire atmosférico; 3 ▶ Isla situada al este de España, la más grande de las islas Baleares, en el mar Mediterráneo; 4 > Fuerza, vigor, arrojo, determinación para emprender algo arduo; 5 ▶ Declara que una cosa corresponde a una persona; 6 ► Recibir uno huéspedes en su casa y darles alojamiento; 7 ▶ Parecido a las cosas de China; 8 ► Conjunto de campanas acordadas; 9 ► Persona que se dedica al estudio de las razas humanas; 10 ► Que promueve una cosa; 11 ► Que difunde o esparce ampliamente un líquido, luz, calor, etc.; 12 ► Enfermedad de los animales que se manifiesta con respiración fatigosa; 13 ► Fig. Que es menos que otra persona o cosa en calidad, cantidad, rango, importancia, etc.; 14 ▶ Persona que tiene por oficio afilar instrumentos cortantes; 15 > Semejante, aproximado; 16 ▶ Que halaga a uno servilmente, para ganar su voluntad; 17 ► Que produce cohesión; 18 ► Que puede tocarse con las manos; 19 ► Analfabeto, que no sabe leer ni escribir; 20 ► Plomizo, parecido al plomo en alguna de sus cualidades; 21 ▶ País árabe de Oriente Próximo, capital: Beirut.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - ac - ad - ba - ble - ca - ca - ca - chi - ci - co - co - dad - dar - di - di - dia - do - do - dor - dor - du - en et - fa - fe - fi - fu - go - go - he - hos - hu - huél - i - in - ju - jun - la - la - le - lí - llón - llor - lo - ma - me - mo mo - nes - no - nó - pa - pa - pal - pe - plo - pro - re ri - rior - si - so - sor - ta - tor - tra - vo.

### Sudoku

Nº 6.871

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   |   | 6 |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   |   | 2 |   | 4 | 6   |
| 6 |   |   | 9 | 1 |   |   | 5 | 5 8 |
|   |   | 4 |   |   | 6 | 9 |   |     |
|   |   |   |   | 2 |   |   | 8 |     |
|   |   |   | 4 | 5 |   |   | 1 |     |
|   |   | 8 | 5 |   |   | 3 |   |     |
|   | 5 | 7 |   | 3 |   |   |   |     |
|   | 9 |   | 2 |   |   |   |   |     |

|    | 4 |   | 7 |   |   | 1 |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    |   | 1 |   |   |   |   | 6 |
|    |   |   | 9 | 4 | 7 | 5 |   |
|    |   | 9 |   | 7 |   |   | 4 |
| 7  |   |   |   | 5 |   | 3 |   |
| 3  |   | 6 |   |   |   |   |   |
|    | 2 |   |   | 3 |   |   |   |
| 1  |   |   | 2 |   | 8 |   |   |
| 4. |   | 8 |   |   | 9 |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

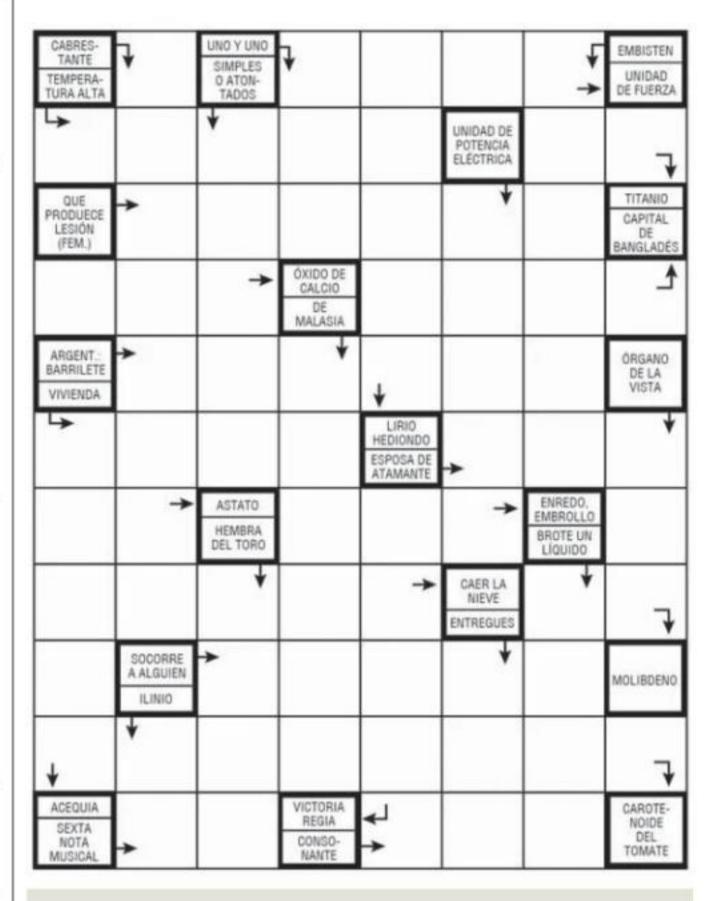

### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.870

#### Básico

| 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 |

### Avanzado

|   |   |   | au | • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 | 2  | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 |
|   | 8 | 4 | 1  | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 1 | 6 | 9 | 3  | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| ı | 4 | 1 | 8  | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| ı | 9 | 7 | 6  | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
|   | 2 | 3 | 5  | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 |
|   | 3 | 8 | 7  | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 |
|   | 5 | 6 | 4  | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 |
|   | 1 | 2 | 9  | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 |

### Claringrilla Nº 20.177

No puede uno fiarse de sus superiores, sobre todo... (1ª parte). Graham Green. Novelista inglés.

| 0 |
|---|
| R |
| R |
| E |
| A |
| R |
| 0 |
| R |
| A |
| R |
| A |
| S |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

### Solución Autodefinido

Horizontales. Dina, calor, Ti, Iesiva, cal, Daca, cometa, casa, Ino, At, Iío, nevar, Mo, ayuda, Iicopeno, Ia, ese. Verticales. Canal, malacate, II, lelos, vaca, dos, malayo, íride, irupé, vatio, des, atacan, mane, ojo.



### Precio de los opcionales

Magnetix La Ciudad \$ 3.499,90 - Cocina en casa \$ 3.999,90 - Masha y el Oso \$ 2.499,90 - Caja Contenedora \$ 4.999,90 - Cocina Casera \$4.999,90 - Colección Oro figurines de la Granja \$2499,90 - Caja Contendora \$3999,90 - Dinosaurios assombrosos \$2.999,90 -Pastelería en casa \$ 4.499,90 - El Gran Libro del Tejido 2023 \$ 2.999,90 - Libros Mágicos de Paw Patrol \$ 1.699,90 - Nick Junior Preescolar \$750,00 - Revista Paw Patrol \$630,00 - Instrumentos Musicales \$1.699,90 - Colección John Grisham \$1999,90 - Mundo Insólitos \$700,00 - PYMES \$700,00 - Genios \$700,00 - Jardín de Genios \$750,00 - Revista Ñ \$700,00 - Arquitectura \$ tectura Esp con DNI \$750,00 - ELLE \$1300,00 - ELLE Deco \$1.100,00.

### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

Lectores 67 CLARIN - DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

Dispuesto a escuchar

Podés escribirnos para compartir tu historia a cartasalpais@clarin.com

### "La vejez, ese destino final que muchos ignoran de jóvenes"

Nunca me ha gustado viajar en avión, lo rehúyo cada vez que puedo. Sin embargo, no encontré mejor comparación para lo que quisiera expresar. Me encuentro, se podría decir, próximo a aterrizar, en ese momento comparativo en donde no hay otra posibilidad que seguir descendiendo, para en un momento llegar a tierra y finalizar el viaje. En esta etapa, uno se va dando cuenta que, aunque lo desee, ese destino final es el que a todos nos acompaña, es el que más nos une como seres humanos, el momento de la igualdad final, ahí todos compartiremos la misma experiencia, nos encontraremos con las dos respuestas quizás más trascendentes de todo ser humano: "¿por qué nacemos?, ¿por qué morimos?".

Volviendo a ese instante aéreo en donde desde lo alto vamos viendo la pista, comenzamos a vivir circunstancias que ya sabemos sucederán. Vivencias que hemos visto con anterioridad en nuestros padres, en familiares, en personas que ni siquiera conocimos.

Nuestro organismo ya no es el mismo, esa "máquina perfecta" que es el cuerpo humano, ese funcionamiento que se inició hace tantos años y que maravillosamente nunca se detuvo, comienza a experimentar cansancio, deterioro. Nuestro organismo se va preparando para el final del viaje. ¿Ahora, que sucede con el resto de la sociedad? Con los que nos acompañan en ese viaje, ¿nos escuchan?, ¿nos prestan atención?, ¿atienden a la lógica experiencia de vida que vamos teniendo?



Lejos estamos, por lo menos en este país, de manifestar hacia los mayores, la relación que los aborígenes de cualquier lugar del mundo tenían con sus ancianos. Existía respeto y hasta reverencia con aquellos que habían podido llegar (no todos lo hacen) hasta esas edades en donde se transformaban en "guardianes del conocimiento, de la historia de las tradiciones". Se los "utilizaba" como consejeros, como guías espirituales. Ese lógico reconocimiento se daba como algo natural **se valoraba la experiencia**. Algo similar ocurre con muchas especies de animales, el tiempo pasado se valora, no se lo deja de lado.

Me viene a la memoria una situación vivida cuando yo era joven. Transitaba por la esquina de Rivadavia y Callao, frente al Congreso, lugar en donde estaba parada Norma Pla, junto a dos o tres jubilados y golpeando una latita como manera de protesta por el mal trato que, en ese momento, se estaba dando con los jubilados. Lo viví con mis padres, o sea, concluyo que siempre fue así.

Ahora, ¿cuál fue mi reacción como transeúnte con la señora Pla? Honestamente pase, la miré y seguí, como si nada, en mis cosas, en mis pensamientos, en mis propios problemas. Quizás ahora experimente en carne propia esa indiferencia que yo tuve en su momento, sea quizás el precio que deba pagar por no haberme consustanciado con un problema que es de todos, los que llegamos y los que, irremediablemente van a llegar en algún momento.

¿Debe la sociedad darle la espalda a sus mayores? ¿O la omnipotencia de la juventud nos nubla la visión de nuestra propia futura senectud? Históricamente, los gobiernos de turno casualmente "se turnan" para no ocuparse de los mayores. Los que anteriormente, poco les importaba lo que cobraba un jubilado, son exactamente los mismos que ahora "exigen" mayores remuneraciones para los jubilados, no por lógica reivindicación, lo hacen por una inmunda demagogia y obviamente para perjudicar al gobierno que esté en el poder. Por otro lado, los gobiernos, circunstanciales, que en campaña se manifestaban a favor de los jubilados, son los mismos que ahora reniegan sobre posibles aumentos en la prestación. ¿Por qué? Porque no hay plata o porque los jubilados no representan ninguna fuerza de choque (¿recuerdan a Norma Pla?).

Señores, esto es y desde siempre una realidad que nadie ve o a nadie le interesa. A veces pienso que esta circunstancia se da como un mecanismo de autodefensa, nadie se ve en ese futuro, parece que la realidad que uno experimenta cuando es joven nunca cambiará. Pero siempre hay un pero. El tiempo irremediablemente pasa y todos aquellos que tengamos la suerte de llegar en algún momento veremos esa pista de aterrizaje.

Fernando Monod

fernando.monod@gmail.com

El comentario del editor

### El derecho a ser partícipes





La vejez comienza a los 60 años, según la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas en 1982. Pero también muchos adultos mayores en Argentina enfrentan desafíos, como la falta de acceso a servicios de salud, la inseguridad económica y la exclusión social. Y cuando se mira de reojo ese destino final y no aceptamos que la vida en realidad es una calle con una sola dirección, ahí es cuando automáticamente, aunque conscientes de esa indiferencia, algunos dejan de valorar a los adultos mayores. El reclamo del lector Monod (65) está impreso en su carta, como también el de muchos que se publican los sábados en las páginas de Jubilados. Pero también

su voz es un firme planteo que nos llama a recapacitar. Mucho se habla últimamente de la generación plateada, también llamada la tercera juventud. Es que las expectativas de vida cambiaron, nos sumergieron en nuevos conocimientos, alimentos saludables y rutinas de ejercicios. Estar preparados para la vejez es el tip que se repite en todas las redes. Oportunidades que quizá no tuvieron nuestros abuelos. El gerontólogo Diego Bernardini. consultado por Clarín en una nota sobre si en Argentina hay intenciones de aprovechar el capital humano que aporta la longevidad, responde: "En las campañas políticas de las primarias, nadie les habló. Esto en otros países pasa y está demostrado có-

mo estos grupos condicionan la gobernabilidad a través del voto. Para las PASO de 2021 eran el 12% del padrón electoral. Y hoy los mayores de 70 años, que si bien están exceptuados tienen el derecho a votar, son cinco veces más que el grupo de 16 a 18 años. Son 4 millones de votos. Esos datos no se conocen y los políticos no les hablan. Las personas mayores quieren seguir siendo partícipes y no se les da la oportunidad". Entonces, es importante aceptar el valor y la contribución de los adultos mayores en la sociedad, cambiar la perspectiva y reconocer su derecho a ser partícipes activos en la construcción del presente, para fortalecer el futuro".

Los textos destinados a esta sección dominical no deben exceder los 6.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados con nombre y apellido y con DNI. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

Pido la palabra

### DOCUMENTOS

### El teatro se le plantaba a la dictadura

"Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, tantas veces negada...porque amamos dolorosamente a nuestro país y éste es el único homenaje que sabemos hacerle; y porque, por encima de todas las razones nos sentimos felices de estar juntos". Carlos Somigliana, dramaturgo. Declaración de Principios de Teatro Abierto. 28 de julio de 1981. Fragmento (Hace hoy 43 años, con estas palabras, se iniciaba una recordada movida cultural, que involucró a autores, guionistas, actores, directores y otros sectores de la cultura argentina, para enfrentar desde la simbología escénica la prepotencia y el avasallamiento de la dictadura militar. El texto fue Somigliana. Un gran vocero de la cultura.



leído por Jorge Rivera López, entonces presidente de la Asociación Argentina de Actores, en el acto inaugural de aquella manifestación de resistencia. Consistió en la puesta de obras con sentido relevante por su contenido refutador del autoritarismo. Adhirieron, entre otros, Tito Cossa. Osvaldo Dragún, Oscar Viale, Ricardo Halac, Griselda Gambaro, Tato Pavlovsky, Aida Bortnik, Alberto Ure, Carlos Gandolfo, Luis Brandoni, Pepe Soriano, Carlos Carella, Ulises Dumont, Leonor Manso, Cipe Lincovsky, Arturo Bonín, Mirta Busnelli, y el propio Rivera López. Fue en el Teatro del Picadero, luego incendiado por la dictadura. Tuvo dos ediciones más, en 1982 y 1983).





6°

<sup>мáх</sup> 14°

#### **ACTUALIZADAS Por Maitena**





### **Pasiones Argentinas**

### El hombre que pintaba el aire

Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com e encendieron todas las alarmas unas semanas atrás: la catedral de Ruan se estaba incendiando. Con el recuerdo todavía fresco de los estragos que el fuego hizo en Notre Dame de París, la conmoción por la suerte de su par de Normandía era lógica. Por suerte esta vez lo que se inició en la aguja de la bellísima catedral gótica del norte de Francia se controló rápidamente. Con piedras que datan de la alta Edad Media, varios ilustres enterrados bajo su suelo, el carillón más imponente del país y el corazón de Ricardo Corazón de León depositado allí a su pedido en "recuerdo de su amor por Normandía"; destruida por los vikingos en 841 y parcialmente por los bombardeos en la Segunda Guerra, esta maravilla arquitectónica es, además de todo, la catedral que inmortalizó Claude

Monet. El impresionista que confesó que no quería pintar las cosas sino el aire que las tocaba, dejó treinta cuadros memorables. La pintó al amanecer, bajo la luz alta del mediodía, al caer el sol, en invierno, en primavera; reflejando las distintas formas en que la luz impactaba en ella pasó por todas las tonalidades, de los amarillos, ocres y naranjas a los azules y violetas. "Mientras le dé el sol, habrá tantas formas de ser la Catedral de Ruan como divisiones pueda hacer el hombre en el tiempo", escribió mientras febrilmente, entre 1892 y 1893, intentaba satisfacer una "cada vez mayor necesidad de reflejar lo que siento o experimento". Obsesionado por capturar la fugacidad y la fragilidad del instante, vivió persiguiendo la luz, y legó al mundo una obra extraordinaria, convencido de tan sólo haber mirado lo que el Universo le mostró.

EL MODELO ECONÓMICO QUE
MUESTRAN EN EL EXTERIOR
ES EOMO EL TANGO.
LES ENTRANJEROS
QUE A LOS
ARGENTINOS.





YO, MATÍAS Por Sendra\*







